E. 310 P. Ft. 142

CRONACHE DELLA GUERRA

Lire 1,50

PIVISTE ORIA

1.113(4) C 12

CASH PRINCE COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO

The state of the s



DIRECIONE E AMMINISTRACIONE Roma-Città Universitaria - Tel. 490-832

PUBBLICITA

Milano - Via Manzoni, 14 - Tel. 11,360 ABBONAMENTI

Italia e Colonie : annuale L. 40 semestr. L. 35 trimestr. L. 20

Estero: annuale . L. 130 semestr. . L. 70 trimestr. L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cad.

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbonamenti o delle copie arretrate sul

CONTO CORRENTE POSTALE N 1 24910 TUMMINELLI E C. EDITORI ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tall indicazioni possono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bolettino di Conto Corrente Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia COSTA LIRE 1.50

scritti anche se non pubblicuti nos s

TUMMINELLI E C. EDITORI

ÈUSCITO



COMPLETAMENTE DEDICATO A

### LA DANZA

64 pagine ricchissime di illustrazioni, riproducenti quadri, disegni, stampe rare, fotografie vi daranno una completa iconografia della danza, dall'epoca greca ai nostri giorni. Articoli dei più noti scrittori italiani. In tutte le edicole

TUMMINELLI E C. EDITORI

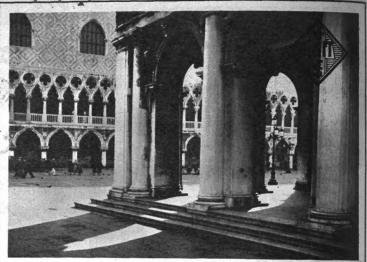

## Estate Veneziana

VENEZIA: città del sogno, è quella che appaga il desiderio di bellezza ed il bisogno di quiete e di silenzio.

Fino al 30 settembre - Mostra degli Incisori Veneti del Settecento

Dal 30 agosto

-Esposizione Internazionale d'arte cinematografica de "La Biennale di Venezia"

6-7 settembre

 Rassegna del Tessile. Manifestazioni d'Alta Moda sotto gli auspici dell'"Ente Nazionale della Moda". Presentazione di Modelli delle principali sartorie italiane.

Settembre

-Manifestazioni musicali de "La Biennale di Venezia".

Ideale soggiorno al mare sulla incantevole spiaggia del Lido di Venezia.

RIDUZIONI FERROVIARIE DEL 50%

INFORMAZIONI E PROSPETTI: ENTE PROVINCIALE PÈR IL TU-RISMO, UFFICIO COMUNALE PER IL TURISMO E TUTTI GLI UFFICI VIAGGI.



NOTA D'ORO

ARMONICHE DI QUALITÀ

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

STRUMENTI ULTIMO MODELLO
CONSEGNA IMMEDIATA

Nostri concessionari: Roma, Pallavicini Radio - Via 4 Novembre 158-AA — Taranto, Ditta Edmondo Amodeo - Via Berardi 65.

CASA DI PRIMO ORDINE COM TUTTE LE COMO-DITÀ MODERNE SAVOIA

TELEFONO: 45-699
IS LINED
E. CORBELLA propr.
TELEGRAMMIT

## LA DEMAGOGIA DI ROOSEVELT

L'OPPOSIZIONE ISOLAZIONISTA — IL FALSO INCIDENTE DEL "GREER" — RINNOVATE PROTESTE DEL GIAPPONE A LONDRA E A WASHINGTON — INGLESI E RUSSI NELL'IRAN — ALLARMI AD ANKARA — INTEMPERANZE AMERICANE NEI CONFRONTI DELLA TURCHIA

Celebrandosi la « Festa del Lavoro » Roosevelt ha pronunciato un nuovo discorso di polemica e di propaganda. Col consenso dei consiglieri ebrei della Casa Bianca ha parlato di civiltà cristiana: col consenso di Stalin ha esaltato il diritto di proprietà; col consenso dei fabbricanti di cannoni, ha ribadito la minaccia hitleriana alla sicurezza del continente americano. Nulla di nuovo. Di nuovo c'è soltanto un confronto fra il regime sociale decli Stat, Uniti e quello dei paesi totalitari. Tapericoloso, che Roosevelt avrebbe fatto bene a non toccare perchè se c'è tratto differenziale che rivela l'immensa superiorità delle organizzazioni autoritarie europee di fronte ai sistemi sociali dei paesi anglosassoni in genere e degli Stati Uniti in ispecie, è proprio quello rappresentato dal regime del

00-

enzio

ecento

inema

nezia

d'Alla

e Na-

one di

ennale

enezia

TÀ

STA

ELLO

Chi non sa che gli Stati Uniti sono uno dei più ricchi del mondo, che hanno il 96 cento delle mterie prime occorrenti alle industrie e che potrebbero alimentare, sul loro sconfinato territorio, una popolazione doppia dell'attuale? Chi non sa che la finanza americana controlla i più importanti mercati del mondo e che il Tesoro federale ha accumulato incalcolabili riserve di oro? In simili condizioni non dovrebbe riuscire difficile assicurare il meritato benessere alle classi lavoratrici. Viceversa, nonostante le immense ricchezze, l'America presenta tuttora il fenomeno desolante di una disoccupazione che pare senza rimedio. Solo l'industria di guerra ne ha assottigliato, di recente, l'enorme contingente. Si deve concludere che l'America non riesce a dar lavoro ai suoi operai mediante una produzione di pace, ma soltanto fabbricando armi e munizioni? Che il benessere e la dignità dei suoi lavoratori presuppongono la morte e la rovina del resto del mondo?

Ma il Presidente Roosevelt in questo momento ha ben altre preoccupazioni.

Il New Deal, che fu già un caposaldo della sua propaganda elettorale, cede il posto ai disegni di guerra. Nell'ultima conferenza della stampa ha annunciato la prossima presentazione al Congresso di una nuova richiesta di 5 miliardi di dollari per spese di carattere militare, da aggiungere alle varie diccine di miliardi già stanziati precedentemente allo stesso scoro.

Frattanto il Senato ha iniziato (3 settembre) la discussione del maggiore aggravio fiscale che la storia del paese abbia mai registrato, col quale vengono assicurati all'erario introiti maggiori per almeno 3700 milioni di dollari. La Commissione di finanza si è già espressa in senso favorevole al disegno di legge, e si prevede che esso sarà approvato entro la prossima settimana.

Il pubblico americano tradisce ogni giorno



più la sua insofferenza della politica interventista del Presidente, ma senza risultati, almeno per ora, apprezzabili. Il 4 settembre scorso un numeroso gruppo di senatori e di deputati ha dichiarato essere sua intenzione di non ammettere stanziamenti supplementari a favore dell'Inghilterra e dei suoi alleati senza un preventivo esame della loro effettiva necessità. Dal canto suo, il senatore Lafollette ha detto che il Congresso non intende continuare a lasciare al Presidente carta bianca in tale materia, specialmente dopo i gravi abusi e gli sperperi commess; a danno dei contribuenti americani. E' stato rilevato fra l'altro e non senza una punta di sarcasmo - che le missioni britanniche in visita agli Stati Uniti hanno addebitato al conto « prestito e affitto » perfino le spese dei banchetti e dei ricevimenti e di altre attività personali di natura esclusivamente mondana. Un deputato di opposizione ha dichiarato in tutte lettere che è tempo di porre fine allo scandaloso spettacolo di questi inglesi che scialacquano mi-gliaia di dollari nei grandi alberghi di Washington e fanno i galanti con nugoli di avvenenti donnine a spese del popolo americano mentre i cittadini debbono stringere la cin-

tola, e pagare imposte sempre più gravose. Da parte della stessa industria americana, si muove all'Inghilterra il severo rimprovero di non fabbricare abbastanza, di non aver saputo smistare convenientemente le materie prime mandate dagli Stati Uniti, di non averre mantenuto certi impegni di produzione, di non avere coordinato razionalmente ciò che l'Inghilterra produce con ciò che riceve.

Mentre Lord Beaverbrook ha dovuto correre a Nuova York ad appianare tutta una serie di stridenti conflitti, i produttori americani minacciano di non mandare più ne ferro ne acciaio in Inghilterra.

E' in questa atmosfera, di fronte alla crescente opposizione alla sua politica personale, che Roosevelt ha inventato l'incidente del « Greer ». Che il caso occorso al cacciatorpediniere « Greer » sia un semplice pretesto di cui cerca di valersi Roosevelt a fini demagogici, è fin troppo evidente. Dopo avere spettato inutilmente l'incidente che gli consentisse di iniziare le ostilità, Roosevelt ha rotto gli indugi ed ha provocato il « caso » facendo attaccare un sottomarino tedesco da un caccia americano. Nessuna meraviglia e nessuna sorpresa in quanti ricordano le recenti dichiarazioni della Casa Bianca sulla « libertà dei mari », che gli Stati Uniti avrebbero difeso a colpi di cannone. D'altra parte l'atteggiamento di Roosevelt subito dopo la notizia dell'incidente era di per sè una confessione della premeditazione. Prima ancora di conoscere i particolari 'dell'accaduto, prima ancora di avere iniziato una qualsiasi inchiesta, quando ancora era all'oscuro di ogni informazione, il Presidente si è abbandonato ad espressioni che ne mostravano l'animo e le intenzioni. «Accetto lietamente la sfida». Questa la parola d'ordine diffusa da tutte le radio americane e britanniche quando ancora nessuno poteva ir qualsiasi modo pronunziarsi sul caso del Greer ». La manovra presidenziale era chiara; si trattava di «montare» la pubblica opinione allo scopo di svalutare preventivamente i risultati di un'inchiesta, di screditare in anicipo la versione dell'Ammiragliato germanico, che si è dimostrata addirittura schiacciante sia dal punto di vista di fatto sia dal punto di vista giuridico.

Ma perchè insistere? Di fronte all'opposizione sempre più ferma e sempre più tenace che incontra nel paese e nel Congresso, Roosevelt ricorre ai mezzi estremi e crea il « fatto nuovo », che deve consentirgli di imporsi ancora una volta alla pubblica opinione e di rinnegare quegli impegni formali, categorici, che gli assicurarono la terza elezione. Ma la rubblica opinione americana permetterà a Roosevelt di trattarla come « res nullius »? Subirà quest'ultima umiliazione, questa mortificazione di ogni suo diritto, questo annullamento di tutte le sue prerogative?

Mentre Roosevelt sfida così leggermente Popinione pubblica e provoca la Germania, le relazioni fra gli Stati Uniti e il Giappone sono tutt'altro che chiarite. Di recente (4 settembre) Cordell Hull dichiarava che non vi è ancora nulla di nuovo nelle conversazioni nippo-americane per il problema del Pacifico, smentendo però recisamente la voce di un incontro sull'Oceano fra Roosevelt e Konoye.

Secondo informazioni di qualche giornale il Presidente avrebbe senz'altro deciso di fornire materiale bellico alla Russia nonostante le proteste diplomatiche del Giappone. Nello stesso, tempo, sarebbe venuto nella determinazione di accentuare gli aiuti militari alla Cina di Ciang Kai Scek e di opporsi, insieme con l'Inspiliterra e le Indie Olandesi, ad una espansione del Giappone verso il Sud. I giornali americani non sono trattenuti da alcun pudore nel ricanoscere che mediante tali provvedimenti Washington pensa ad un vero e proprio isolamento del Giappone.

Il Giappone naturalmente non se ne sta con ¿ de mani in mano. Tokio rimane fermo nel pro-\*>>osito di attuare il programma fondamentale alella creazione di un nuovo ordine nell'Asia brientale. Ciò è stato confermato (2 settembre) da due fatti importanti: dall'annunzio che il Governo ha rinnovato la sua protesta a Mosca e a Washington per l'invio di materiale americano attraverso Vladivostok e dall'annunzio che il Governo terrà nella massima considerazione un ordine del giorno inviatogli dalla Lega dell'Asia orientale (potente organizzazione presieduta dallo stesso Primo Ministro Konoye) che invoca misure energiche per eliminare qualsiasi inframmettenza di terzi nello spazio vitale del Giappone.

L'ordine del giorno votato dalla Lega dell'Asia orientale diceva testualmente così: « La Lega riafferma la sua adesione allo spirito che ha informato il Patto Tripartito; auspica un rafforzamento del nuovo ordine asiatico; esprime la sua ostilità inflessibile alle attività straniere in favore di Ciang-Kai-Seck; afferma il diritto giapponese di legittima difesa del-

le sue acque territoriali ».

All'indomani di questa pubblica enunciazione, il Presidente del Consiglio giapponese rompeva (3 settembre) per la prima volta il silenzio che durava da più di un mese per dichiarare, parlando alla Conferenza della «Tavola Rotonda », che il Giappone si trova attualmente in una situazione assai seria, che non trova "recontro nei precedenti della sua storia. Con-

temporaneamente l'autorevole giornale Nichi-Nichi di Tokio dichiarava che se le asserzioni di Roosevelt relative al mantenimento della libertà dei mari, erano state fatte per impressionare il Giappone, esse costituivano « una illusione senza speranza». Il Giappone, continuava il giornale, non esiterà a prendere provvedimenti contro ogni ostacolo posto dagli Stati Uniti alle sue « giuste rotte marine» aggiungendo che le parole sulla libertà dei mari mascheravano il proposito degli anglosassoni di mantenere lo status quo e di costituirsi poliziotti del mondo.

Le dichiarazioni di Tokio non potevano non suscitare profonda impressione a Nuova York, dove si teme che il Giappone stabilisca una «zona di sicurezza» intorno all'Arcipelago giapponese, il che implicherebbe la chiusura degli stretti attraverso cui gli aluti americani vengono trasportati a Vladivostok. Tali passaggi sono il Canale di La Perouse al nord, lo stretto di Tsushima e quello della Corea a sud ovest delle isole nipponiche.

Nelle sfere governative di Washington non si è mancato di ribattere immediatamente che simile decisione potrebbe essere seguita da eccezionali misure americane per la protezione delle navi naviganti nell'Estremo Oriente. La flotta americana — è stato detto — scorterebbe i piroscafi diretti a Vladivostok e li difenderebbe qualora la Marina giapponese si opponesse al loro passaggio attraverso quegli stretti che gli Stati Uniti considerano aperti al traffico internazionale in forza del Trattato di Portsmouth.

Se l'Estremo Oriente è prevalentemente minacciato dagli anglosassoni di oltre Atlantico, il vicino è il medio Oriente sono sempre più sotto l'invadente pressione degli anglo-sassoni di oltre Manica.

In un suo recente discorso (2 settembre), studiandos; di dissimulare tutta la violenta arbitrarietà dell'azione britannica nell'Iran, il ministro Eden si è effuso in un mare di parole per ricordare a suo modo i precedenti dell'aggressione e per rassicurare, il paese invaso. « I Governi inglese e sovietico hanno fatto conoscere all'Iran le loro condizioni, che non sono esagerate ed hanno un carattere transitorio. Voglio far presente ancora una volta che non abbiamo nessuna pretesa territoriale verso l'Iran. Allo stesso modo i nostri alleati russi hanno assicurato ripetutamente il Governo dell'Iran di tispettare l'indipendenza politica e la integrità territoriale dell'Iran. Abbiamo assunto questo impegno anche verso l'alleata Turchia e gli Stati sicini. Questo impegno sussiste ancora. Appena le condizioni militari lo permetteranno, ritireremo le nostre forze dall'Iran. Noi sappiamo che uno Stato iranico e indipendente è una necessità per l'equilibrio del medio Oriente ».

Della lealtà di simili parole possono far fede i precedenti mandatari dell'Inghilterra, in Palestina! D'altra parte, è risaputo che nella sua risposta all'Inghilterra e alla Russia (4 settembre) concernente le condizioni di armistizio, il Governo di Teheran ha respinto in via pregiudiziale la pretesa britannica di incorporare l'Iran nell'Impero inglese allo scopo di garantirne in modo definitivo l'indipendenza e la libertà!

La manomissione anglo-sovietica dell'Iran presenta degli aspetti che non potevano non suscitare seri allarmi ad Ankara. Ha destato soprattutto impressione il fatto che le truppe sovietiche hanno tentato di sorpassare in velocità gli alleati. Non solo i russi hanno occupato una zona molto maggiore di quanto fosse stato preventivamente stabilito, compresa tutta la zona di frontiera turco-iranica, ma non si

sono peritati di invadere perfino le sedi dei consolati inglesi. Si aggiunga che gli inglesi si sono ritirati dal distretto di Cashvin, non volontariamente, bensì sotto la pressione russa. Un vero conflitto fra il comando militare inglese e quello sovietico si è spiegato in pena

L'allarme ad Ankara è tanto più vivo in quanto certi giornali e certi uomini politici americani hanno assunto un vero atteggiamento provocatorio. Particolare risentimento ha suscitato in Turchia un articolo della Washington Star (3 settembre), notoriamente legata alla Casa Bianca nel quale si leggeva fra l'altro: «La Russia ha bisogno di uno sbocco verso i mari caldi, che le permetta anche comunicazioni più rapide coi Paesi del sud. I russi avevano ottenuto un tempo il privilegio di esser padroni degli Stretti, ma furono privati del furto della loro vittoria. Il Congresso di Berlino del 1878 pose termine al tentativo russo di impadronirsi di Costantinopoli. Un successivo tentativo russo fu mandato a monte dalla Conferenza di Versaglia. Nell'attuale periodo storico, allorchè la guerra sarà finita e gli uomini responsabili si riuniranno per realizzare gli otto punti della dichiarazione Roosevelt-Churchill, nell'interesse della pace, la questone degli Stretti sarà nuovamente discussa. Ce:to, se Costantinopoli fosse stata trasformate. già un secolo fa, in zona internazionale, tutto il mondo civile ne avrebbe tratto profitto».

La Radio di Ankara non ha mancato di commentare l'indiscreto articolo in termini severti « Siamo stupiti per la considerazione del giornale americano. Evidentemente si tratta di un complotto oppure di una manifestazione di suprema ignoranza. E' inconcepibile che gli Stati Uniti, trovandosi al di fuori della guerra, cerchino di estendere l'incendio della guerra a altri Paesi. Quali vantaggi gli Stati Uniti sperano di trarre dalla loro propaganda atzatrice di discordie? Quali misteriosi interessi si nascondono sotto tale propaganda provocaroria? ».

E poichè contemporaneamente alla Washington Star anche l'ammiraglio Sterling ex capo di Stato maggiore della Marina americana aveva fatto dichiarazioni analoghe nel riguardo degli Stretti, la Radio di Ankara non ha mancato di replicare con la dovuta energia. « E' inconcepibile che un uomo che ha occupato un posto altissimo nella Marina degli Stati Uniti, sia tanto ignorante. E' inutile tentare schiarirgli il cervello. Che gli Stati Uniti entrino o no in guerra, è affar loro. Ma è certo che gli isolazionisti americani hanno ragione opponendosi che il loro Paese sia trascinato nel conflitto, poichè in tal caso ci sarebbe da temere che uomini incoscienti come l'ammiraglio Sterling vadano al potere».

Repliche, codeste, che non appaiono ne esagerate ne intempestive, quando si può prender nota che per ammissione stessa di uno dei più diffusi giornali inglesi, il Daily Express fra i punti concordati in alto mare fra Roosevelt e Churchill per l'azione politico-militare da svolgere nell'imminente avvenire ce ne sareboe uno che contempla l'occupazione anglo-sassone di posizioni avanzate quali Dakar, le Isole Azzorre, le Isole del Capo Verde e... la Turcna;

La Turchia non sarà colta di sorpresa Lo dimostra, fra l'altro, il messaggio diretto dal Presidente Ineonu (1 settembre) alle forze armate turche. « Se gli sforzi fatti dal Govento per mantenere la pace della Repubblica fossero vani e se gli eserciti turchi fossero chiamati a fare il loro dovere, sono certo che essi saratino degni degli eroismi del passato ».

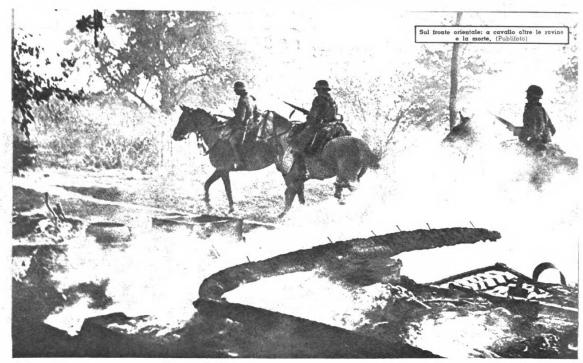

# QUATTRO BATTAGLIE ARDONO SUL FRONTE RUSSION

Benchè in questi ultimi giorni i comunicati tedeschi si siano fatti estremamente parchi di notizie e di precisazioni topografiche, tuttavia la situazione generale appare caratterizzata dal deciso proseguimento dei movimenti offensivi delle forze tedesche in tutti i settori, cui viene opposta, da parte sovietica, un'accanita, disperata resistenza. Quattro grandi battaglie sono impegnate da più giorni sulle direttrici dei quattro maggiori centri dell'Unione Sovietica: Pietroburgo, Mosca, Kiew e Odessa, e poichè la posta di ciascuna battaglia è di particolare valore, materiale e morale, si spiega come la lotta abbia assunto dappertutto caratteri di eccezionale asprezza e violenza.

Il settore che attira maggiormente l'attenzione è quello di Pietroburgo, la quale è ormai minacciata molto da vicino da nord e da sud; dai Finlandesi, cioè, che scendono lungo l'istmo di Carelia, e dai Tedeschi, che in prosecuzione della felice puntata iniziale nella zona del lago Ilmen, si sono spinti fino alla ferrovia Pietroburgo-Mosca.

11.1

Tutti i rinnovati tentativi sovietici di impedire alle due branche della tenaglia avversaria di serrarsi sulla città sono falliti, cosicchè le punte estreme che da settentrione e da mezzogiorno minacciano l'ex-capitale russa si sono ulteriormente ravvicinate, fino ad investire i sobborghi immediati della città, i quali sono già sotto il tiro delle grosse artiglierie tedesche. Non pochi indizi, poi, lasciano compren-

LA LOTTA AL CULMINE DELL'ASPREZ-ZA — LA VITTORIA FINLANDESE — PIETROBURGO RESCISSA DAL PAESE — LA CONTROFFENSIVA RUSSA NEI SETTORI CENTRALI — L'ASSEDIO DI ODESSA — NEI SETTORI AFRICANI

dere che i difensori della metropoli della Neva vedono fatalmente approssimarsi la temuta crisi; la notizia, ad esempio, che il maresciallo Voroscilof avrebbe deciso di far uscire buona parte della guarnigione per guarnire le difese esterne delle fortificazioni, e l'altra, secondo la quale sarebbe stato costituito in Pietroburgo un Consiglio supremo di difesa.

L'avanzata delle truppe finiandesi da nord ha avuto veramente del prodigioso, andando ben oltre gli obbiettivi che si prevedevano, nella migliore delle ipotesi, per lo svolgimento delle operazioni dirette dal maresciallo Mannerheim. Dopo che le truppe finniche crano riuscite a piantare la loro bandiera sulle tragiche rovine di Vijpuri, si credeva generalmente che i Russi avrebbero difeso strenuamente la linea Taipale-Koivisto, rinnovando a rovescio il piano finlandese della guerra dell'inverno del 1940. Invece, con un altro, irresistibile balzo i soldati di Mannerheim si sono impadroniti di Taipale e di Summa, così da far ritenere a molti che Vorosciloff abbia prescelto una linea di estrema resistenza ancora più a sud. Ma dove?... Gli ostacoli dei laghi diventano

sempre più rari a mano a mano che si procede verso mezzogiorno, nè vi sono corsi d'acqua notevoli, fino alla Neva. Pure, si pensa che i Russi ad un determinato punto cercheranno di far barriera, per impedire il congiungimento tra Finlandesi e Tedeschi, ciò che segnerebbe la fine irrimediabile di Pietroburgo.

I Finlandesi, inoltre, hanno guadagnato considerevolmente terreno anche verso est, spingendosi per oltre 70 chilometri ad oriente di Alakurh, fino a bloccare il canale. Stalin e ad interrompere la ferrovia di Murmansk; ciò che potrebbe avere, tra breve, risultati di decisiva importanza agli effetti dei collegamenti soviettici fra l'ex-capitale russa e l'estremo settore nord.

Ad ogni modo, l'alta soddisfazione che il maresciallo Mannerheim ha voluto manifestare al gen. Oesch, comandante delle forze che hanno operato contro Vijpuri, ed ai suoi soldati, ha pienamente ragion d'essere, poichè le truppe della piccola repubblica hanno riconquistato in poco più di due mesi la quasi totalità dei territori che furono loro strappati con la cosidetta pace di Mosca, effettuando inoltre una rettifica degli antichi confini, con l'eliminazione del saliente di Repola, ed infliggendo al nemico perdite considerevoli; nella lotta sull'istmo, infatti, i Russi hanno avuto un numero elevato di morti, feriti e prigionieri, ed hanno lasciato in mano dei Finlandesi un'abbondante materiale di guerra: 143 cannoni, 64

Corpo di spedizione Italiano in Ru soparti celeri e artiglieria someggiata di

Mentre così felicemente si sviluppavano le operazioni dell'esercito finnico, le forze del Feld-maresciallo von Leeb, comandante del gruppo delle armate tedesche del sttore nord, procedevano rapidamente verso est e verso sud-est, venendo a descrivere un vasto arco di cerchio attorno alla periferia di Pietroburgo e raggiungendo, come si è già accennato, la ferrovia che congiunge le due capitali russe, l'antica e la nuova. In tal modo, dopo l'interruzione di questa grande linea di comunicazione, la città di Pietro il Grande si può considerare rescissa dal resto del paese, cui non rimane, ora, allacciata se non per uno stretto corridoio ad est dell'abitato, attraverso cui passa l'ultima delle sette linee ferroviarie affluenti alla città, che ancora è in grado di funzionare; almeno fino a quando lo permetteranno le artiglierie tedesche. Poichè risulta che già da; primi giorni di settembre le artiglierie pesanti germaniche hanno potuto essere dislocate attorno a Pietroburgo; tanto che fin dal giorno 3 le installazioni militari di Pietroburgo e quelle della vecchia fortezza di Schlussenburg, all'imboccatura della Neva, sono state prese sotto il tiro d'inquadramento di grossi calibri tedeschi. E va notato che la fortezza di Schlussenburg è situata all'estremità sud del lago Ladoga, e come chiaramente indica anche il suo nome tedesco, ha sempre funzionato come vera e propria fortezza-chiave per chiudere l'accesso all'istmo di Carelia ed impedire così quell'isolamento di Pietroburgo, che ora, invece, si profila sempre più imminente e minaccioso.

trattori, alcune diecine di carri armati ed ingenti quantitativi di armi portatili e di muni-

Il settore centrale — il settore, per intendersi, in corrispondenza di Mosca — è quello sul quale si hanno, in questi giorni, più scarse notizie. Qualche corrispondente di guerra e qualche giornale neutrale hanno pubblicato che le for-





ze di von Bock avrebbero occupato Briansk, a sud ovest di Smolensk, ma la notizia non ha ancora avuto alcuna conferma ufficiale. Risulta, invece, che il maresciallo Timoscenko ha cercato di contenere l'avanzata ai Tedéschi, lanciando ripetuti nudriti contrattacchi contro il loro fianco sinistro, fra Roslaw e Briansk. Questi contrattacchi, però, sarebbero stati tutti rèspinti, comportando per i Russi delle perdite estremamente sanguinose. Nel settore occupato da una sola divisione sarebbero stati perduti oltre una sessantina di carri armati e due intere divisioni di fanteria, la 108º e la 203º, sarebbero state letteralmente annientate.

Particolarmente accanita sarebbe, in questo settore, anche la lotta nel cielo, tanto che i Russi, secondo notizie attendibili, avrebbero perduto in queste roventi giornate di battaglia una media di 200 aeroplani al giorno.

Analogo carattere — una dura vicenda di attacchi e contrattacchi — avrebbe la lotta nel settore centro-meridionale, quello cioè di Kiew. Qui i Russi tenderebbero ad impedite che i Tedeschi sfruttassero ulteriormente a loro vantaggio la vittoriosa avanzata che li portò a nord di Kiew, fino a Gomel, ed a sud, oltre il Dnieper.

Particolarmente accaniti sono stati i con-

trattacchi sovietici per respingere i Tedeschi dalla zona di Gomel, i quali sarebbero rimasti anch'essi infruttuosi, pur costando ai Russi perdite molto rilevanti, dovute, soprattutto al loro sistema di combattimento: mentre, cioè, i Tedeschi adotterebbero un abile sistema di difesa elastica, ritraendo cioè rapidamente le proprie truppe meccanizzate e lasciando venire avanti l'avversario, per poi attaccarlo, al momento opportuno, con sconcertanti mosse avvolgenti, i Russi, invece, seguirebbero la vecchia tattica della difesa fortificata, organizzando cioè abilmente il terreno a difesa ed abbarbicandovisi, fino a quando vi sono schiacciati.

E' certo, comunque, che la speranza di poter evitare il largo avvolgimento tedesco attorno alla capitale Ucraina ha indotto il comando sovietico a riunire tutte le sue riserve ed a get-





tarle, senza risparmio, nella fornace. Così ingenti sacrifici di materiale umano debbono avere, necessariamente, prodotto, se non altro, un rallentamento dell'avanzata tedesca oltre Gomel; ma più a sud, tutti gli sforzi del maresciallo Budienny non sono riusciti ad impeiire che i Tedeschi e le forze alleate eliminassero, l'una dopo l'altra, le isole di resistenza che i sovietici mantenevano aucora ad occidente del Nipro e passassero, anche, in più punti sulla sponda sinistra del fiume. Il maresciallo sovietico, che si illudeva di poter mantenere. almeno per qualche tempo ancora, il basso Nipro, è stato costretto ben presto a ricredersi, poichè le forze degli eserciti dell'Asse e di quelli alleati hanno stroncato ogni resistenza; ne l'imponente spiegamento di artiglierie sovietiche sul basso Nipro è riuscito ad ampedire alle truppe alleate di gettare i ponti in sostituzione di quelli distrutti. Il fuoco micidiae delle artiglierie germaniche e soprattutto l'intensa azione dell'aviazione da bombardamento tedesca ed alleata hanno ridotto al silenzio gran parte delle bocche da fuoco nemiche; diverse isole fluviali esistenti nel tratto medio dell'ansa del Dnieper sono state occupate, e le prime teste di ponte tedesche sono stale costituite sulla sponda sinistra del fiume, in corrispondenza di Yekaterinoslav e di Saporodie. In questo settore, ricorderemo, infine,

che operano le divisioni italiane, una delle quali, la « Pasubio » ha meritato un vivo elogio dal generale von Mackensen, figliolo dell'illustre maresciallo, per «l'entusiasmo con il quale superò tutte le difficoltà, non ostante sfavorevoli condizioni per l'esercizio di comando e per i rifornimenti di carburanti ».

Rimane a dire qualche cosa di Odessa, attorno alla quale parimenti infuria, da più giorni, la lotta. La città del Mar Nero, com'è noto. è circondata da una robusta cintura fortificata, costata anni ed anni di lavoro. A sbrecciare questa multipla linea di forti intendono forze tedesche e romene; queste ultime, hanno recentemente espugnato una quadruplice serie di fortini approssimandosi sempre più al vivo della difesa della città. Operazioni, in sostanza, di carattere ossidionale, che hanno molto riscontro con quelle di Pietroburgo, in quanto, anche Odessa, è quasi completamente isolata dalla parte di terra. Negli ultimi giorni il porto ed i quartieri d'importanza militare sono stati sottoposti a violenti bombardamenti dalla Luftwaffe. Nessuna previsione tuttavia è possibile fare circa l'ulteriore resistenza della città, sia perchè essa è continuamente alimentata dal mare, sia per la saldezza delle fortificazioni che la difendono dal lato terra, le quali utilizzano abilmente le linee di alture

e di piccoli laghi che ad ovest, a nord e ad est circondano il grande emporio marittimo.

Nei settori africani continua animosa la lotta contro gli Inglesi. A Tobruck, probabilmente per reazione contro i nostri continui; e
rovinosi attacchi aerei — in questi ultimi giorni, in due scontri aerei nei cieli mediterranei
gli Inglesi hanno perduto ben 58 apparecchi—
autoblinde e mezzi cingolati nemici hanno tentato di sorprendere nostri posti avanzati, ma
sono stati prontamente avvistati, contrattaccati e dispersi,

In Africa Orientale il nemico, approfittando della nebbia, ha tentato un attacco di sorpresa nel settore di Culquabert, ma la vigile e pronta reazione dei nostri lo ha costretto a battere in ritirata, non senza aver toccato perdite notevoli. Un'audace puntata di nostri reparti, invece, usciti dal caposaldo di Celgà, è riuscita a penetrare in profondità, sbaragliando una grossa formazione avversaria e rientrando, senza perdite, alle proprie basi. « Stringendo la cinghia ed i denti », come ha detto in un suo proclama alle truppe il valoroso generale Nasi, comandante le truppe del Gondarino, si seguita impavidamente a tener testa al nemico, destando anche negl'Inglesi stessi ammirazione e rispetto per la tenacia ed il coraggio dei soldati italiani. AMEDEO TOSTI



# L'America in armi

L'incidente capitato al cacciatorpediniere « Greer » cui i bellicisti degli Stati Uniti, ordinando la caccia e la distruzione ad ogni costo del sommergibile che in acque americane ne avrebbe tentato il siluramento, hanno voluto dare uno sviluppo che mal si accorda con l'ignoranza della nazionalità cui il sommergibile stesso appartiene, e la tensione che si manifesta sempre più viva nell'Estremo Oriente rispetto al Giappone, sia per l'arrivo a Vladivostock delle prime petroliere americane che recano rifornimenti alla Russia, sia con la riaffermazione della inconciliabilità dei divergenti punti di vista fra Stati Uniti e Giappone per la situazione nel Pacifico, inducono ad accelerare l'esame, già da noi promesso, della consistenza ed efficienza delle forze armate americane. Che, un esercito americano, sia pure con gli inconvenienti organizzativi che abbiamo rilevato in uno dei recenti fascicoli di questa rivista, esista ed è in corso di maggiore organizzazione, affermava lo stesso Presidente Roosevelt nel suo recente discorso con la frase: «I nemici sanno che il nostro esercito aumenta ogni giorno di potenza complessiva» e si tratta quindi di esaminare fino a che punto questa potenza sia stata raggiunta o sia raggiungibile in prosieguo di tempo, tenendo conto dei vari fattori che vi contribuiscono e cioè: 1) della evoluzione dei provvedimenti legislativi che gradualmente hanno allontanato gli Stati Unit; dalla neutralità; 2) dello stanziamento di fondi che è servito a fornire i mezzi

per l'enorme programma di attrezzamento industriale indirizzato agli scopi di fornire armi ed aiuti ad alcune nazioni belligeranti e allo stesso tempo a costituire una riserva per le forze armate nazionali non più rispondenti soltanto ad un concetto di difesa ma anche ad un deliberato piano di interventi e di aggressioni; 3) degli effettivi che in base a tale programma si sono potuti raggiungere sia nell'esercito che nell'aviazione e nella marina; 4) dei risultati raggiunti nella produzione di armi ed altri strumenti a finalità bellica.

#### I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E LO STANZIAMENTO DEI FONDI

Del primo argomento si accennò in un articolo intitolato « Scivolamento americano », ma si può così riassumere: il 16 maggio 1940, sei giorni dopo l'occupazione dei Paesi Bassi, il Presidente Roosevelt comparve personalmente al Congresso ed espose la necessità di un armamento che rendesse invulnerabile la difesa dando sicurezza assoluta alla nazione americana. Tanto per cominciare, chiese uno stanziamento di 1.182 milioni di dollari.

Nel dimostrare di quale potenza militare si aveva bisogno per rispondere alle necessità insieme dell'America e delle potenze alleate, insistette perchè la capacità produttiva delle industrie aeree raggiungesse i 50.000 aeroplani all'anno avanzando in pari tempo un piano in base al quale gli Stati Uniti avrebbero dovuto conseguire una disponibilità di 50.000 aeropla-

ni per la propria armata aerea. L'avanzata tedesca che frattanto si manifestava rapida e travolgente, determinava un sensibile acceleramento in tale programma che si continuava a chiamare « di difesa ». Il 31 maggio 1940, mentre le forze britanniche subivano il disastro di Dunkerque, Roosevelt chiedeva un addizionale stanziamento di fondi per 1268 milioni di dollari. Il 18 giugno, sopravvenuto il collasso francese, la marina otteneva altri 4.000 milioni di dollari per costruire la flottà «dei due oceani ». In seguito, la richiesta di armi è diventata così insistente e la distribuzione si è tanto allargata che i tecnici della finanza prospettavano in 50 miliardi almeno le occorrenze del programma deliberato. Di tale somma — che sarà largamente superata — 44 miliardi di dollari furono autorizzati, stanziati o proposti includendo i 7 miliardi concessi all'Inghilterra nel marzo scorso per la legge di « prestito o affitto ». Gli ordinativi già passati per merce che la Gran Bretagna si impegnava a pagare al di fuori di quella legge e nei limiti della precedente del « paga e porta via », ammontavano a 13 miliardi e mezzo di dollari. Ai primi di agosto la Camera dei rappresentanti approvava intanto un progetto di legge prevedente tassazioni per un valore di 3 miliardi e 260 milioni di dollari. Il progetto che veniva giudicato di una estensione senza precedenti negli annali finaziari degli Stati Uniti, è destinato a dare un introito di 829 milioni di dollari con imposte sulle entrate individuali, di





1.332 con sopratasse applicate ai varí enti e società e con aliquota prelevata sulle eccedenze dei profitit, e di circa 880 milioni con nuove od aumentate tasse sui diversi prodotti o servizi. Tali risultati si ottenevano imponendo una sopratassa dal 5 al 7 e mezzo per cento su ogni scambio di moneta o pagamento di mercede in aumento della ordinaria del 4 per cento sulle entrate ed a quella del 10 per cento che già era stata applicata come sovratassa.

Una tassa di 5 dollari veniva inoltre stabilita sulle automobili, panfii ed aeroplani privati e veniva colpita anche una serie di consumi, compresa quella degli alcoolici, mentre una tassa del 10 per cento veniva praticata sulla vendita delle pelliccie, degli oggetti preziosi e degli articoli da toletta. Per gli enti e compagnie commerciali od industriali, veniva stabilita una sovratassa del 5% sui primi 25.000 dollari di entrata soggetti a tassazione e del 6 per cento sui rimanenti, quale complementare della tassa normale del 24 per cento. Fra il 24 e il 25 agosto lo stesso Roosevelt firmava poi un decreto per lo stanziamento di circa 7.587 milioni di dollari per la difesa della nazione ed aumentava di un miliardo di sterline i nuovi stanziamenti per la legge dei « prestiti ed affitti », senza comprendere in essi i fondi destinati alle forniture alla Russia poichè questa dovrà in parte pagare le proprie ordinazioni mentre per il resto le saranno aperti dei crediti. Nell'impostare tale enorme piano di difesa, il governo americano considerava di equipaggiare completamente un esercito di un milione e 400.000 uomini oltre a carri armati e cannoni per altri 600.000 specializzati. Includendo la flotta dei due oceani e le ordinazioni da parte di paesi stranieri, la produzione necessaria al principio dell'anno in corso si calcolava così in 50.000 aeroplani, 130.000 motori di aeroplano, 17.000 cannoni pesanti, 25.000 cannoni leggeri, 13.000 mortai da trincea, 9.200 carri armati, 33 milioni di proiettili, 300.000 mitragliatrici, 400.000 fucili automatici, 1.300.000 fucili per la fanteria con munizioni, 200 navi mercantili, vestiario e rifornimento vario per 1.200,000 soldati. Ma, man mano che il programma della difesa dal-,

la protezione dell'America e dell'emisfero occidentale si estendeva a fare degli Stati Uniti l'arsenale della democrazia, veniva richiesto a molti settori dell'industria un ulteriore aumento della produzione. Il complicarsi del programma, richiedeva d'altra parte una fiorganizzazione degli organismi direttivi ed in conseguenza l' « Office of productuon Menagement » yeniva sostituito da una Divisione del « National Defence Advisory Commission » (Consiglio per la difesa nazionale) creato dallo « Office for Emergency Menagement » (Ministero per la condotta dell'economia interna in caso di emergenza) centro nervoso del programma di difesa, sotto la diretta giurisdizione del Presidente, proposto al controllo di venti altri enti amministrativi di difesa.

Si parla frattanto anche della istituzione di un « Ente centrale di coordinamento della produzione dei carri armati » per l'Inghilterra e per gli Stati Uniti, in quanto circa un mi liardo di dollari dovrebbe essere impiegato nella produzione di tali strumenti di guerra nel 1942, mentre gran parte dell'ultimo stan-





ziamento stabilito dal Presidente dovrebbe essere impiegato nella produzione di armi anticarro, nella modernizzazione delle sezioni fo toelettriche, nella provvista di materiale di riserva per l'aviazione e per la produzione di nuove navi e nuovi scali marittimi.

#### GLI EFFETTIVI DELLE FORZE DI TERRA

Di pari passo con lo stanziamento dei foudi, cresceva naturalmente lo sviluppo degli effettivi per le forze armate degli Stati Uniti ecome vedremo in seguito, anche la produzioni di armi e materiali vari non soltanto per l'esercito ma anche per i rifornimenti all'estero. Seguiremo questi sviluppi per le tre armi ma in questo fascicolo soltanto per le forze del l'esercito.

All'inizio del programma di difesa, l'esercito regolare era costituito di 233.000 uomini di leva e di 13.500 ufficiali, oltre 225.000 guar die nazionali. Lo Stato Maggiore presento un piano per l'organizzazione, l'equipaggiamento e l'istruzione di 4 armate e 9 corpi di armata.

no dovuto cedere alla marina britannica 50 navi cisterna e che Londra ha insistentemente rivolto preghiera a Washington per la cessione di altre navi dello stesso tipo. «I successi riportati nell'Atlantico dai Tedeschi - scrive lo « Svenska Dapbladet » sono grandiosi; così di 80 navi cisterna messe a disposizione dell'Inghilterra dagli Stati Uniti dal principio di quest'anno oltre la metà sono state affondate; proprio perciò il Governo degli Stati Uniti ha chiesto all'industria petrolifera di provvedere ad altre 100 petroliere per l'Inghilterra. « La crisi nelle importazioni - dichiara d'altro canto il « New York Times » — in seguito a deficienza di tonnellaggio, produrrà fatalmente un indebolimento della potenza offensiva della Gran Bretagna la quale, per esempio, potrebbe trovare difficoltà a rifornire in modo adeguato di materiale bellico, il proprio esercito del vicino Oriente ».

#### PROGETTI E RISULTATI

e degli Sur

veniva ritte

un ultime

II complian

ira parte 🟗 :

mi diretini e

production le

da una Die

Advisory (m

Sa nazionalia

ncy Menagem

dell'economi

a) centro im

otto la direc-

oposto al one

rativi di dia

della istituzio

ordinament 2 per l'Ingile

anto circa a:

rumenti á ge

dell'ultime :

nte dorreik

ne di ami

delle sezia

materale i

a produce

amento de l

viluppo dest

gli Stati liss

ne la produi

soltanto pe

menti allo

le tre arm

er le form

i difesa [t

233.000 BT

re 225,000 P

ore present

equipaggian

orpi di arsi

rittimi

Si cerca - naturalmente - di reagire a queste constatazioni ritornando a rilevare quello che potrebbe essere il contributo americano e si dice che se dall'inizio delle ostilità la Gran Bretagna ha in effetti perduto 7 milioni di tonnellate di naviglio, di colpo il terzo delle perdite è stato colmato dalla offerta degli Stati Uniti che, secondo le dichiarazioni di Roosevert del giugno scorso, invierebbero alla Gran Bretagna, 2 milioni di tonnellate di navi mercantili e cisterna, mentre la facoltà di cui la Gran Bretagna si starebbe avvalendo largamente di far riparare nei porti americani le navi danneggiate garantirebbe il ritorno in linea nel più breve termine anche di quelle unità. Molta pubblicità si è quindi fatta sul varo del primo piroscafo mercantile costruito negli Stati Uniti per la Gran Bretagna; l'« Ocean Vanguard », varato in California che ha avuto per madrina la moglie dell'ammiraglio Long presidente della Commissione marittima degli Stati Uniti, e che è uno dei 60 piroscafi che la Gran Bretagna ha ordinato in America. Quanto alla potenzialità armatoriale americana il Long ha dichiarato che gli Stati Uniti costruiranno due navi al giorno e si fa osservare che un nuovo primato nella costruzione di cacciatorpediniere è stato raggiunto il 25 luglio con doppio varo a Kearny, nel New Jersey, del « Bristol » e dell'« Ellison » la cui costruzione avrebbe richiesto soltanto sette mesi e mezzo. Quanto all'ammontare del tounellaggio mercantile, si aggiunge che gli Stati Uniti hanno iniziato le costruzioni di naviglio secondo il più vasto programma finora fissato; in modo che nell'anno possa esserne prodotto per oltre un milione di tonnellate mentre per il prossimo anno se ne prevedono 6 milioni. Questo ha dichiarato il fiduciario di Roosevelt Hopkis, il quale peraltro spesso confonde i desideri coi fatti, mentre, per quanto riguarda le costruzioni del naviglio da guerra, viene precisato che la costruzione ne è stata accelerata del doppio o del triplo, per modo che il piano navale di una flotta per ognuno dei due oceani, sarebbe realizzato per il 1944 — anzichè per il 1946 — e in modo che presa nell'insieme la marina degli Stati Uniti risulterebbe la più potente del mondo. Nel bimestre giugno-luglio, si rileva che è stata varata una nave da guerra alla settimana e ne sono state messe in cantiere 38, tra cui una portaerei, 5 incrociatori, 24 caccia e 8 sommergibili.

Si sarebbe verificato, nonostante la tensione del Pacifico, il trasferimento nell'Atlantico di un certo numero di unità e questo perchè nel Pacifico sono giunte forze navali britanniche e le difese delle Hawai avrebbero potuto essere ridotte almeno di quanto sono state aumentate quelle di Singapore. Da tale base i britannici sarebbero in migliori condizioni per di-



sturbare le comunicazioni del Giappone con l'Indocina che non gli americani dalle Haway mentre la presenza di forze degli Stati Uniti nell'Atlantico, darebbe all'Ammiragliato inglese più larga disponibilità di navi per i mari dell'Oriente.

#### L'IPOTESI DI INTERVENTO

Questa collaborazione di cui non abbiamo mancato di segnalare l'intensificarsi, fa domandare alla « National Zeitung » quando, come fatale conseguenza della eliminazione della Russia, l'America entrerà in guerra. « La risposta - afferma la « National Zeitung » non è semplice, perchè non è semplice il problema. L'intervento americano è infatti subordinato non soltanto alla decisione del Presidente, bensì anche all'assenso del Congresso che, dato l'atteggiamento degli elettori americani, è fuori dubbio che verrebbe rifiutato. Ben altrimenti accadrebbe se invece Roosevelt potesse motivare il grande passo con una qualsiasi aggressione tedesca contro territori o proprietà americane, ed ecco perchè il Presidente va estendendo ogni giorno di più verso l'Europa i limiti dell'emisfero occidentale, cercando di suscitare, senza parere, quell'incidente che tanto gli sarebbe utile. In tali condizioni, non è detto che, malgrado ogni buona volontà in senso contrario, un qualsiasi possíbile errore non possa dar luogo a questo

Si può osservare che già una specie di preannuncio se ne ha con l'episodio, segnalato dalle autorità navali degli Stati Uniti, di un sommergibile sconosciuto che avrebbe attaccato un cacciatorpediniere americano per modo che questo avrebbe lanciato a sua difesa alcune cariche di profondità. Che non si tratti, di qualche gesto provocatore britannico? Nulla di più facile che si voglia creare quanto non si verificherebbe spontaneamente, e non manca d'interesse quanto alcuni giorni fa scriveva il « Daily Telegraf » che cioè « convogli americani per l'Inghilterra non sarebbero ancora giunti in Islanda poichè tutte le navi che finora vi sarebbero approdate non facevano che portare rifornimenti per le truppe americane e che quindi l'idea originaria di inviare convogli americani in Islanda con materiale per l'Inghilterra che di là avrebbe dovuto poi proseguire su convogli inglesi per la Gran Bretagna, sarebbe già superata dalla determinazione di inviare i convogli americani direttamente in Inghilterra. Un più diretto contatto fra le forze del cotroblocco dell'Asse e i mercantili americani, verrebbe così a crearsi e gli Stati Uniti dovrebbero assumere su di sè la responsabilità di un disconoscimento del divieto di navigabilità di certe zone che, secondo il diritto internazionale, trasferisce in chi lo viola la colpa delle proprie perdite navali quando le zone siano state bene individuate ed il blocco vi sia effettivamente mantenuto.

#### SOPRUSI E ILLEGALITA'

Ai precedenti provvedimenti un altro più recente si è comunque aggiunto. Il Presidente Roosevelt ha emanato un decreto in base al quale ufficiali ed equipaggi britannici potrebbero viaggiare a bordo di piroscafi naviganti sotto la giurisdizione della « Commissione marittima federale ». Ne deriverebbero due effetti. Da una parte le navi sequestrate e confiscate nei porti americani, appartenenti a nazioni belligeranti riceverebbero così i loro equipaggi senza cessare di appartenere alla marina degli Stati Uniti e d'altra parte anche piroscafi americani, senza effettuare dismissione di bandiera o trasferimento di registro, potrebbero esser comandati da capitani britannici e condotti da equipaggi stranieri. Notando che delle 168 navi confiscate 54 sono state incorporate nella marina degli Stati Uniti si osserva in Germania che una simile esposizione compiuta da un paese neutrale è senza precedenti nella storia



settembre tutte le unità italiane erano concentrate nel porto di Buenos Aires, e poichè equipaggi argentini li hanno sostituiti, ufficiali e marinaj italiani sono stati autorizzati a risiedere temporaneamente nella Repubblica del Plata. Quanto ai riflessi che gli atteggiamenti dei paesi sud-americani potrebbero avere nello svolgimento della battaglia dell'Atlantico, si può rilevare come nuovamente sia stata affacciata l'ipotesi che gli Stati Uniti, allo scopo di controbilanciare una ipotetica minaccia dell'Asse sulla costa opposta dell'Africa, avrebbero intenzione di stabilire delle basi nella zona orientale del Brasile. Proprio prendendo lo spunto di una pretesa minaccia su Dakar, Casablanca od Algeri, il «Washington Post» scrive che « gli interventisti americani giudicano che nessun momento potrebbe essere migliore per gli Stati Uniti di diventare belligeranti, di quello in cui Hitler è impegnato sul fronte russo». «La partecipazione americana - aggiunge Ernest Lindley - dovrebbe essere inizialmente duplice: 1) estendere il pattugliamento fino ai porti inglesi in modo da permettere alla Gran Bretagna di spostare la propria flotta nel Mediterraneo; 2) inviare piccoli corpi di spedizione nelle isole atlantiche a Dakar, e a Casablanca, prevenendo qualsiasi iniziativa dell'Asse. Lo sbarco sarebbe tanto più efficace se potesse verificarsi ad Algeri ed all'uopo sarebbero sufficienti due o tre divisioni americane di cui almeno una corazzata che, unitamente alle forze britanniche in Egitto, e in cooperazione con la rinforzata flotta mediterranea inglese, potrebbero riuscire a chiarire definitivamente la situazione nel Me-



dei diritto internazionale marittimo. Sarebbe la bandiera o gli equipaggi ad indicare la nazionalità delle navi ed esse dovrebbero essere considerate come belligeranti americane oppure come belligeranti delle nazioni cui appartengono gli equipaggi? E può ammettersi che la bandiera copra la nave fino al punto da immunizzarla contro ogni offesa, mentre essa si reca a complere vere e proprie azioni di guerra?

Come si ricorderà piroscafi appartenenți alle potenze dell'Asse o a quei paesi che la Germania e l'Italia hanno occupato, si trovavano non solianto pei porti degli Stati Uniti, ma anche in quelli delle nazioni sud-americane ed opportunamente, è stata segnalata, l'iniziativa dell'Argentina la quale, anzichè confiscare i 16 piroscafi italiani che si trovavano negli scali marittimi, li ha acquistati. Mentre presso il Ministero degli affari esteri si firmava il contratto, i 16 piroscafi issavano la bandiera argentina sui propri alberi e si spera che analoghe trattative possano giungere ad effetto per l'acquisto anche delle unità tedesche. Il primo

Lo stesso scrittore deve ammettere che una iniziativa del genere non può essere imminente dato che gli Stati Uniti prima di prenderla non potranno che attendere gli sviluppi del conflitto russo-tedesco nella speranza che la capacità russa di resistere sul fronte orientale possa loro risparmiare un diretto intervento, ma vale averne rilevato l'intenzione e si può aggiungere che, in una dichiarazione al « New York Post » e al « Chicago Daily News » il famigerato De Gaulle non ha esitato a dichiarare di avere offerto agli Stati Uniti i porti principali dell'Africa del Nord in quanto utilizzabili per operazioni contro la Germania. A parte la singolarità che il Governo degli Stati Uniti intrattenga delle relazioni con un traditore condannato dalla Francia lo stesso Roosevelt sarebbe titubante ad assumere le estreme responsabilità e prevedendo da una parte le difficoltà di trasporto per via marittima e dall'altra volendo evitare incidenti, avrebbe escogitato un sistema del tutto nuovo per la consegna degli aeroplani destinati alle forze britanniche nel Nord Africa e nel Medio Oriente.

#### CONSTATAZIONI E DELUSIONI

Si tratterebbe della prima misura nata dal convegno atlantico volta a controbilanciare qualsiasi misura dell'Asse mirante su Dakar. Non si tratterebbe che di un sistema di traghetto aereo assunto dalla « Panamerican Airways » e quindi il trasporto e la consegna di apparecchi montati verrebbe effettuata a mezzo di aeroplani appartenenti al governo americano e pilotati da personale americano con l'intesa che alle consegne, si proceda in località fuori della zona di combattimento. Con gli stessi metodi si cercherebbe di rinforz. La artraverso la Siberia l'aviazione sovictica.

Se però i progetti appaiono tanto ambiziosi non mancano le delusioni e le preoccupazioni, Anzitutto negli Stati Uniti non sono cessate le agitazioni e gli scioperi. Il Presidente Roose velt soltanto qualche giorno fa ha dovuto ordinare alla marina di prendere possesso della « Federal Ship Building and Dry docks Company », di Kerney, poichè lo sciopero comprometteva la costruzione di due navi - per intenderci due unità di linea - essenziali per la difesa degli Stati Uniti e questo sarebbe in contrasto con il primato costruttivo segnalato proprio per quei cantieri. Pochi giorni prima un analogo provvedimento era stato preso per la fabbrica di aeroplani « North American Factory », di cui gli operai si erano anch'essi messi in isciopero, ed il Presidente nei due can si ha agito in qualità di Capo esecutivo e comandante supremo dell'esercito e della marina conformemente ai poteri conferitigli dalla Costituzione e dagli Stati Federali. D'altra parie il « Daily Mail » ha annunciato che il motivo principale del viaggio di Beaverbrook in America, non è tanto quello di stabilire nuove intese, quanto di ovviare alla confusione regnante nei rifornimenti di armi all'Inghilterra. A sua volta il direttore della produzione bellica americana Knudsen, avrebbe presentato una relazione dalla quale si deduce la necessità di una immediata riorganizzazione dell'industria britannica sulla base di quanto, in seguito ad una attenta visita alle officine belliche inglesi avrebbe ritenuto uno dei maggiorenti dell'industria americana, quale è il Glacy. Questi avrebbe rilevato che i ritardi delle spedizioni del materiale bellico sarebbero da attribuire al fatto che gli inglesi non avrebbero inviato in tempo in America i piani di costruzione di diverse armi, mentre nella stessa Inghilterra tale produzione subirebbe notevoli ritardi. In generale mancherebbe lo scambio di informazioni ed una intesa sui piani di armamento, mentre negli Stati Uniti non esiste alcun organismo che si sia dedicato esclusivamente ai problemi delle produzioni per conto dell'Inghilterra ed abbia il potere di indirizzarli. Quanto più manca - notano però giornali britannici ed americani - «è una comprensione del pubblico circa la realtà del conflitto ». In forme che assumono talvolta il carattere dell'insolenza si rimprovera da parte inglese agli americani di non aver mantenuto che in minima parte le promesse e specificamente al popolo una apatia di cui le cause vengono riassunte dal « New York Times ». « Gli americani — scrive il quotidiano - detestano la guerra poichè l'indirizzo della loro vita è fondato sulla pace; per larghe correnti di opinione manca qualsiasi interesse di intervento; un contributo a favore della democrazia non è inteso come se fosse in gioco un diretto interesse americano; in vari ambienti si ritiene che la legge di affitto e prestito è già una assicurazione sufficiente contro la guerra guerreggiata ».

Si intende che con tali disposizioni di spirito la battaglia dell'Atlantico non abbia quello sviluppo favorevole che la propaganda vorrebbe far credere e, proprio in questo, i fatti contrastano con le parole.

NAUTILUS

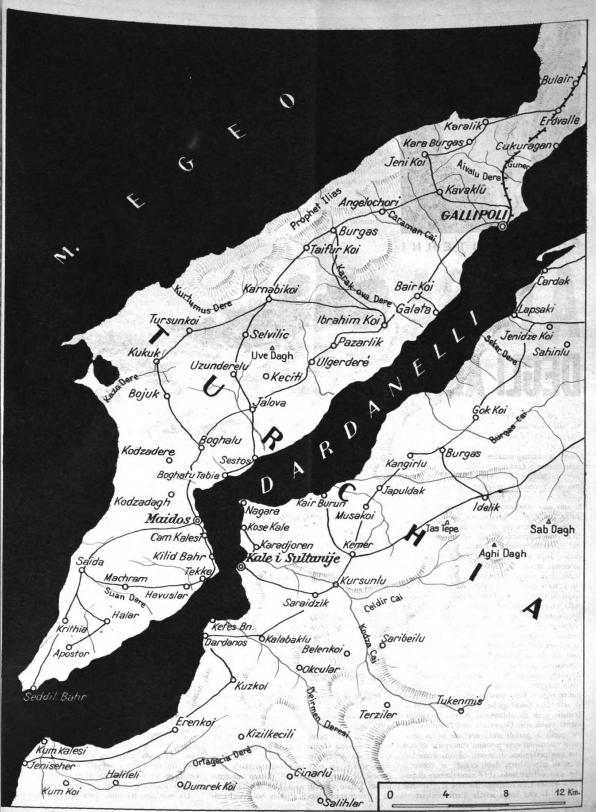

LUOGHI CONTESI - Gli Stretti tra la penisala di Gallingli a la casta ggiatica della Turchia



#### FRONTI INTERNI

# A GASA DEGLI ALTRI

La guerra contro Mosca presenta vari aspetti, tutti interessanti per la loro novità e la loro eccezionalità. L'aspetto militare, il predominante solo in certo senso, è quello che più colpisce la immaginazione. Esso, però, riveste ugualmente i caratteri additati. Si tratta della meccanizzazione di immense forze che eravamo usi a considerare come una massa bruta piuttosto di quadri regolari e di unità operanti con una concezione tattica basilare. Queste forze che oggi si presentano sono il frutto d'una trasformazione attuata dal regime sovietico, non sappiamo fino a quale profondità, nel corpo della vecchia Russia. Il classico fatalismo degli eserciti zaristi, derivante dalla fisionomia stessa che la vita ha presso i popoli slavi, deve essere abbandonato del tutto quando si ha a che fare con elementi meccanici ne! quali lo spostamento d'un secondo o d'una rotella possono produrre danni incalcolabili. La precisione non sembrava essere una delle prerogative dei russi; ed è forse per questo che l'entrata in campo delle armate staliniane è stata accolta con molto scetticismo, un po' temperato da alcune parziali dimostrazioni contrarie verificatesi qua e là sull'immenso arco del fronte antibolscevico. Non sembrava possibile, e nella maggior parte dei casi non lo era, che il nuovo regime fosse riuscito ad innovare le stesse attitudini psicologiche; così che il punto di frattura e di dissaldamento doveva necessariamente verificarsi. Organismi così complessi come quelli di grandi unità operanti su un territorio vastissimo non possono concepirsi se non con una perfezione di servizi ed una immediatezza di rispondenza degli organi ai comandi che può offrire solo chi è naturalmente disposte a questo e successivamente vi è severamente

#### LA GUERRA DELLE IDEE

Che cosa recano le armate russe, oltre le nuove possibilità tecniche? O, per meglio dire, che cosa intendevano di portare oltre i confini, se le forze tedesche non fossero tempestivamente intervenute a sventare il piano di Budienny? La risposta è semplice: la bolscevizzazione. Sull'unico territorio dove, agendo in concomitanza con gli inglesi e profittando della debole resistenza offerta dagli iraniani, sono riusciti a mettere piede, i russi hanno subito creato i Sovieti. L'Iran, infatti, stando à notizie degne di fede, starebbe subendo nella parte occupata dalle armate moscovite, una specie di riforma nello ordinamento interno che costituisce una vera e propria violazione del diritto delle genti. Falce e martello si accompagnano, quindi, al fucile ed il genere di guerra politica, per la diffusione coatta d'una dottrina alla quale nespenetrazione e la sua singolarità costituisce la prova migliore che unica è la mano anarcolize operante in metà dell'Europa, dove è riuscita ad infiltrare i suoi adunchi artigli.

La Finlandia offre una prova recente del l'espansionismo politico russo. Il Libro bianco azzurro finlandese, che in questi giorni è uscui nel testo italiano, costituisce un documento già completo di per se stesso. L'Associazione jer la pace e l'amicizia finno-sovietica rappresentava l'anodino nome d'una vera centrale bols scevica, impiantata in Finlandia. L'amicia avrebbe dovuto significare le porte aperte al comunismo; e la pace basata sul presupposto di una cessione territoriale e d'una soggezione politica al potente vicino.

Molotov, stando ai documenti del Libro bianco-azzurro, sostenne diplomaticamente l'associazione, controbattendo le argomentazioni finniche sull'impossibilità di esistenza d'un si-



suno si vuole assoggettare, è oramai perfettamente definito.

I russi avevano preparato, nella loro orgoglicsa concezione terrorista, un gigantesco piano che avrebbe dovuto portare la dottrina bolscevica nel cuore dell'Europa se le maglie della Prussia Orientale fossero state tanto larghe da lasciar passare le colonne motorizzate di Stalin. Il fatto che sia avvenuto esattamente l'inverso non implica una rinunz a ad esaminare questo tristissimo fenomeno della tentata bolscevizzazione del continente: una bolscevizzazione che in altra sede sembra godere delle inspiegabili simpatie britanniche, evidentemente esternate per nascondere un oscuro doppio gioco di cui non abb'amo la chiave. Si tratterà, probabilmente, d'un tentativo di ricatto al Continente o d'un intrigo maggiormente elaborato e che nella mentalità britannica dovrebbe aiutare la lotta sul fronte principale: quella contro il nazismo ed il fascismo, erroneamente distaccati dai popoli presso i quali essi si sono sviluppati,

#### UNA STORIA RECENTE

Ma che la Russia premeditasse un'aggressione è oramai un fatto acquisito. Esso s'appaia perfettamente con il tentativo di penetrazione fatto dalla colonna della propaganda un poin tutti i paesi europei. Dove esso ha incontrato resistenza compatta ha dovuto desistere e cedere ma dove, invece, si è imbattuto nella acquiescenza dei governi o nella parziale solidarietà di elementi avanzati, il suo attecchimento è stato straordinario. Una tecnica nuova ha caratterizzato questi metodi bolscevichi di

mile ente nel seno d'una Nazione ritenuta libera. Molotov, però, insisteva. Ad un deteminato momento, egli fece seguire anche le minacce. « Se alcuni elementi dei circoli governativi finlandesi non cessano dalla loro azione re pressiva contro quei gruppi popolari in Finlandia che cercano di consolidare i rapporti di buon vicinato con l'Unione Sovietica è naturale che le relazioni finno-sovietiche potranno subirne danno ». Ed il ministro Zotov aggiungeva i rappresentante di Helsinki, che i buoni rapporti dipendevano soltanto dal modo come sarebbe stata trattata l'Associazione. Si trattava d'un veto e proprio caso di ingerenza, assolutamente indiscutibile, nelle faccende interne d'un paese vicino.

Ma questo non è che un episodio. La doumentazione finnica abbraccia una vasta serie di tali episodi i quali vengono a costituire un complesso eloquentissimo per tutti gli europei. Il solo fatto, ricordato con cifre precise, che ad Helsinki la Legazione russa comprendesse 31 membri appartenenti al corpo diplomatico e 120 persone di personale ausiliario basta a spiegare come questa sede fosse di per se stessa una centrale bolscevica.

Dove l'immunizzazione si rendeva possibile, essa veniva attuata, garentendo il territorio; ma dove, specie nelle zone confinarie ed in taluni distretti industriali, non si riusciva ad importe un freno efficace, i bolscevichi non avevano più alcun ritegno ed attuavano un inquadramento delle masse secondo il sistema dei sovieti, allo scopo di aizzarle al momento opportuno a scagliarle contro i poteri centrali.

tig ce for di ba tau in tru in

Un ministro, tra tutti, dava ombra a Molo-

Ov. Questo ministro era Tanner. Quando egli si dimise, Molotov asseri che si ritirava in secondo piano per poter meglio operare contro U. R. S. S. Tanner faceva parte, secondo radio Mosca, d'una banda: a capo di questa banda vi era il Presidente Ryti, succeduto all'oppressore del popolo Kallio, conservandone le stesse

#### L'ULTIMO TENTATIVO

Il tentativo più interessante, setto certi punti di vista, è stato l'ultimo compiuto dal comunismo. Esso si attacca, come i malanni, agli organismi più deboli e tenta di minarli. Ha perciò scelto la Francia, tarata da una sconfitta militare che quasi non ha precedenti nella storia e che senza dubbio è la più grave di quelle che essa ha subito precedentemente. I comunisti sperano che i francesi dimentichino come !a sconfitta sia stata non soltanto resa possibile ma addirittura, in senso negativo, preparata dal Governo del fronte popolare con le sue malversazioni e con i suoi storni di fondi destinati alla difesa del paese. I responsabili primi del disastro tentano ora di specularvi; assurdo gigantesco che soltanto in Francia poteva verificarsi, in un'ora grigia di delusioni e di indecisioni. De Brinon ci ha rivelato l'esistenza di numerosi atti di sabotaggio nella Francia non occupata: questi attentati - ha aggiunto l'ambasciatore a Washington - sembrano essere stati concepiti da agenti formati secondo una tecnica speciale.

Questa tecnica è insegnata nelle scuole russe apposite. Essa fa parte di quel complesso di ferri del mestiere con i quali la Russia ha immaginato la bolscevizzazione dell'Europa. Un grave pericolo minacciava il Continente: la coalizione antibolscevica, mettendo a nudo la assidua preparazione dell'avversario, lo ha dimostrato anche ai ciechi che non volevano vedere.

RENATO CANIGLIA

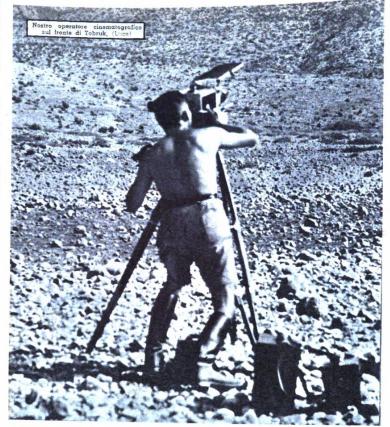

#### DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

14 BOLLETTINO N. 451.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in

della 29 agosto:

In Africa Settentrionale, citività esplorativa delle nestre
truppe e iti di artiglieria contro mezzi meccanissati e
pestazioni dell'avversario sul fronte di Tobruk,
Aerei britamici hanno compiuto incursioni con lancio
di bombe su Sengusi e Homsa alcuni feriti e lievi danni.
Nell'Africa Orientale, testattivi nemici contro il ridotto
cati all'initia.

e il fortino di Debarech sono stati strennel di contro.

cati all'inizio.

Nei giorni scorsi, nostre unità navali in servizio di cacciasommergibili, col concorso di cerei della ricognizione maritima, hamoa affondato nel Mediterrane a fasomergibili nemici. Sono stati fatti alcuni prijensieri, i quali il comandante di una delle unità affondate. Un nostro sommergibile non è rientyvio alle base.

#### 15. BOLLETTINO N. 452.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica

il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 30 agosto:
Nell'Africa Settentrionale particolare attività delle artiglieris sul fronte di Tebruta betteris tedesche hamos centrato con il lore tiro un piroscale da carico alla tonda nel porte, damengiandolo gravemente. Mostri aerei hamo bombardato appresamenti nemici nell'ocsi di Giarabub. Velivoli da carcia germanici hamos di babuttuto, nei pressi di Sollium, due appareschi britannici. Aeroplami essulci hamos compitato incursioni su Calentia e su Bengasti nei vittime nei danni.
In Africa Orientale, neitore di Celgà, scontri ira reparti avenneti risoltisi forvorevolmente per le nostre truppe, che hamo infitte perdite all'avvenzario sensa

subirse, Un nestre semmergibile operante in Atlantice, al co-mando del tenente di vescallo Marie Pellina, ha ad-iondato un moderno caccitatopediniere isgless del tipo "Jervis" e un piroscalo da 2500 tonnellate.

716. RICOMPENSE AL VALORE MILITARE. I quotidiani del 31 agosto pubblicano un elenco di decorazioni al Valore Militare concesse ad appar-tenenti alla R. Aeronautica. 717. BOLLETTINO N. 453.

Il Quartier Generale deile Forze Armate comunica

Il Quartier Generale deilo Forze Armate comunicati in daita 31 agosto:
Nell'Africa Settentrionale, sui ironi terrestri, duelli artigliste. Velivoli germanici hanno hombardato unità navali britanniche nel porte di Tohruk. L'avizzione inglese ha compitute incursioni su Tripoli causando alcune vittime e qualche danno, Una nostre siturante ha abbattuto in itamme al large di Tripoli, un grosso aeree nemico da bombardamento.

Mel pomeriggio di jeri apparecchi avversari hanno lan-ciato spezzoni sull'abitato di Licata (Agrigento); si la-mentano quattro morti e nove feriti tra la popolazione

civile.

In Africa Orientale, nel settore di Uolchefii, attacchi
di cerei britannici senza conseguense, Negli altri settori
dil ocacchiere di Gondar le nostre truppe hanno compiuto con successo czioni di carattere locale,
Nel Mediterraneo nostri velivoli da caccia hanna ci
taccato una formazione di bombardieri nemici: sono
stati abbattuti due apparecchi del tipe Wellington.

#### 718. BOLLETTINO N. 454.

11 Quartier Generale delle Forze Armate comunica

data le settembre: Sul frente di Tobruk, tentativi di avvicina Sui rense di l'obruz, tentativi ci avvicammento dei nemice sono stuti nettumeste stroncati della immediata reczione dei nostri reparti che hanno infilito perdite di avversario. Velivoli anzionali hanno bombardeto alloggiamenti di truppe, impirati portueli ed apprestamenti difensivi ellel piazza. dove sono stuti provocati numerosi incendi. La caccia germanica ha obbettuto un "Rhanhaim".

Apparecchi avversari hanno lanciato bombe su alcune ecalità dell'isola di Rodi: qualche ferito e danni di

scarsa ennta, Nei diversi settori dello scarchiere di Gondar costunte attività dei nostri reparti che hazno sventato azioni del-l'avversazio e hazno sorpreso elementi nemici disperden-doli e catturando quodrupedi e materiali.

#### 719. BOLLETTINO N. 455.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica

il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 2 settembre:

In Africa Settembre:
In Africa Settembre:
In Africa Settembre:
In Africa Settembre:
In Africa Settembre:
In Africa Settembre:
In experti cremanti in corrispondenna di vari settori del fronte di Tobruk. Il nemice è stato respinto dorunque.
L'avicatione britannica ha bombardato Tripoli e Bengasi causando un morto e alcuni iestiti tra la popolarione e danni materiali non importanti. In questa catione sono strii abbattuti a Bengasi 4 bombardieri nemici.
A seguito di ulteriori accertamenti è risultato che ad opera della difesa contraerea di quest'ultima località. l'avversario ha perduto nei giorni accorsi altri 4 apparescchi, oltre quelli già segnalati nei precodenti Bollettini.

l'avvertenza na persona de l'acconti nei precodenti Bollettial,
Connistenti formazioni di reparti aerei italiani e germannici hanno attaccato a massa gli obiettivi della piazzoforte di Tobruk sottoponendoli a nutrito hombardamento: sono stati colpiti con risultati visibilmente efficaci numerosi deponati di carburanti e munisioni e parchi di materiali. Nonostante l'intensa reazione tutti i nosti velivoli sono rientrati alle basi.
Aerei nemici hanno effettuato una incursione su Crone. con lancio di bombe e mitragliamento. Si lamer tano 12 morti e 24 feriti tra la popolazione civile: dan di lieve entità Presso Pouzollo Raguasa) velivoli avve sarri hanno mitragliato un treno: alcuni viaggiatori son rimasti seriti.

In Africa Orientale azione delle artiglierie nei settori

rimasti tenti, In Africa Orientale azione delle artiglierie nei settori di Uolchefit e Culquabert, nostri tiri hanno centrato truppe nemiche infliggendo perdite.

#### 720. RICOMPENSE AL VALORE MILITARE.

I quotidiami del 3 settembre pubblicano un elenco di decorazioni al Valore Militare concesse per operazioni sul fronte greco tra le quasi la medaglia d'oro « alla memoria » al tenente Antonio Monaco di Cosenza. 2º reggimento bersaglieri.

#### 721. LA DIVISIONE « PASUBIO » CITATA DAL COMANDO GERMANICO.

Il generale di cavalleria Von Mackensen, alle cui

Il generale di cavalleria Von Mackensen, alle cui apendenze nelle ultime operazioni era la Divisione e Pasubio », ha diramato il seguente ordine del giorno: « Il presupposto per la veloce avanzata urgentemente necessaria della Divisione corazzata è stato creoto dal a Divisione Wigng e dalla Divisione italiama « Pasubio », la quale — nonostante le stavorevoli condizioni bio », la quale per l'esercizio di comando e in parte la slavorevole si-tuazione di carburante — superò con entusiasmo e rapidamente tutte le difficoltà Queste due Divisioni han-no essenzialmente contribuito al successo del Corpo d'Armata

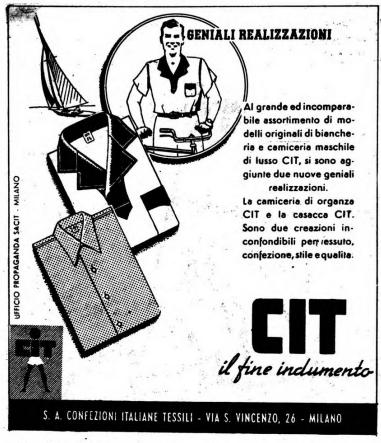

722. BOLLETTINO N. 456.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica

in data 3 settembre:
L'attività dell'Avicaione contro le basi e le posizioni
britamiche ha registrato altri successi. Durante l'autine a massa contro Tobruk, citata nel Bollettino di leri,
sono atate anche centrate postazioni contrasree e di artiglieria campale, nonche attendamenti sono stato
servati numerosi incendi ed esplosioni.
Nella sona di Giarabub mestri velivoli hamo spezzonato e mitragliato autocolonne nemiche trasportanti

nato e mitraguaro un construencia del media constante dell'acid di Malta.

A Tobruk le nostre artiglierie hanno colpito gruppi di autoblinde e di carri armati nemici che tentavano avvicinazzi alle nostre posizioni.

Aerei avverzari hanno lanciarto bombe su Bengazi e mitragliato un villaggio colonico della Cirenaica, senza alcuna conseguenza.

mitragiato un villaggio colonico della Cirenaica, senza cicuna consequenza.

Altre incursioni aeree sono sitate compiute su locatirio prossime a Cateinia e Ragusan danni insignificanti.

Nell'Africa Orientale le nostre truppe continuamo a tenere in iscacco l'avversario causamdogli perdite sensibili. Un nostro battaglione uscito dal caposaddo di Celgà ha sesguito una brillante puntata in profonditir nelle linee nemiche, Impegnato combattimento con una grossa formazione avversaria, la sharagliava: numerosi morti nemici sono rimanti sul terreno.

#### 723. BOLLETTINO N. 457.

l Quartier Generale delle Forze Armate comunica data 4 settembre:

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 4 settembre:

La R. Aeronautica ha proseguite nella giornata di iari le sue ardite ed efficaci azional, arrecando di nemico damni e perdite rilevanti, Apparecchi de bombardomente hamo colpito con bombe di grosso culbro opere portuazi di Tobruk, noachè apprestansenti, autopere portuazi di Tobruk, noachè apprestansenti, autopere portuazi di Tobruk, noachè apprestansenti autopere portuazi de caccia hamo attuaccato a volo radente nei pressa di Sidi Barrani inconstramenti meccanizzati e depositi sono stati incendiati molti automezzi bi pripe e proveccete divense espicaloni. Sull'esersite di Sidi Barrani i nostri carcelatori hamo mitraplicato di sidi Barrani i nostri carcelatori hamo mitraplicato di sull'assambitimento con le forze cassivamente ingono humorosi velivoli britannici successivamente ingono combattimento con le forze cassivamente ingono in proprescribi devenera obbestituto in firame diciolito appreschi interventa obbestituto in firame diciolito appreschi interventa dichasti il gruppo caccia communicato dal tenente colonnello pileta Mario Bonzano.

Altri reparti cerei da bombardamento e da attacco in piechiata hemao capito nella scorsa notte- contro le bossi nemicise di Malta. Sono stati colpiti importenti obiettivia a la Valletta un piroscatio, centrato in pieso da una bomba di grassa cedibro, ha presso tucco, Tre veliveli son hamno fotto ritorno dalla missioni citatis.

quene. L'avversario ha compiuto una incursione aerea su terna: alcune vittime ira la popolazione mussulmana e jualche damo a edifici privati, Nell'Africa Orientale nulla di notevole da segnalare.

#### 724. BOLLETTINO N. 458.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 5 settembre:
Formazioni de caccia della R. Aeronautica in missione operativa nel cialo di Multa e del canade hamon isri impegnato con la bravura e l'ardimente consuett, in duri successiri combattimenti notevoli forse da caccia avversarie, Ventidus appareschi nemici sono stati abbatuti e numeroci altri efficacemente mitraglicit è danneggiati, Tre nostri cerei non hamon fatto ritorno alle bazi, molti altri sono rientrati con damale con equipaggi isriti a berdo, in queste azioni si sono distinti in modo particolare i reparti commadati degli utilidali piloti tenente col. Carlo Romagnoli, eroicamente comportatosi alla testa del proprio gruppo e mascante dil'appello, maggiore Francesco Beccaria, capitani Valentino Festa e Pranco Lucchani, alla base aerea di Micabba (Malta)
Mella notte scorato della base aerea di Micabba (Malta)
Aeroplani amatici hamono applitto incumical sulla con di Catonia e quattro homodente su Cartonia; la disea c. q. di Cartonia su Crotone: lisvi dami, La dilesa c. q. di Cartonia su Crotone: lisvi dami, La dilesa c. q. di Cartonia su Crotone: lisvi dami, La dilesa c. q. di Cartonia su Crotone: lisvi dami, La dilesa c. q. di Cartonia su Protone Ilevia (Malta)
Bristol Blenheim ". Uno di essi è precipitato nel porto. I rottani.

Mell'Africa Settentrionale. sul fronte di Tohruti morti fra

Tre scomini dell'equipaggio sono stuti trovati morti tra

Tre scomini dell'equipaggio sono stuti trovati morti tra

Rell'Africa Settestrionale, sul fronte di Tobruk, tentatiri d'ottacco di reparti britannici sono stati rintussati
tiri d'ottacco di reparti principato dell'Asse ha bombardato
dalla nostre trugi propoggiate da carri armati e dal
dalla nostre tragi propoggiate da Astruk e colona di
ducco d'ortiglische L'evizatione dell'Asse ha bombardato
cappostamenti ed per a Marsa Astruk e colona di
cuttomenti somi anni sono di Gierabub.
Nell'Africa Orientale, succia care avversarie contro
Uolchesti Anno ccusatto sicula care perdite tra la
popolazione indigena.
Nestri reparti del settore di Culcupateri humo sorpreso
e disperso con perdite elementi nemici, i quoli hanno
lasciato nelle nostre mani armi e quadrupedi carichi di
vettovaglie.

#### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

VENERDÌ 29 Attività politica e diplomatica: Il Duce e il Fuehrer si sono incontrati al Quartier

Generale del Fuehrer fra il 25 e il 29 agosto. Nei colloqui svoltisi il 25, il 26 e il 27 agosto al Quartier Generale del Fuehrer al fronte nord e al fronte sud, sono stati esaminati dettagliatamente tutti i problemi di carattere militare e politico che sono in relazione agli sviluppi e alla durata della guerra. L'esame di tali problemi è stato ispirato dallo stretto cameratismo e dalla comunità di destini che caratterizzano i rapporti fra le due Potenze dell'Asse.

I colloqui sono stati informati alla irremovibile volontà dei due popoli e dei loro Condottieri di con-tinuare la guerra fino alla vittoria.

Il nuovo ordine europeo che scaturirà da questa vittoria dovrà eliminare, nella maggior misura possibile, le cause che diedero, nel passato, origine alle guerre europee.

La soppressione della minaccia bolscevica da una parte e dello sfruttamento plutocratico dall'altra, permetterà una pacifica, armonica e feconda collabora-zione nei campi della politica, dell'economia e della cultura fra tutti i popoli del continente europeo.

Nel corso di questa visita il Duce e il Fuener si sono recati in località importanti del fronte orientale e in tale occasione è stata anche passata in rassegna una delle Divisioni italiane impegnate nella lotta contro il bolscevismo.

Al fronte meridionale il Duce e il Fuehrer sono stati salutati dal Maresciallo von Rundstedt, Hanno inoltre avuto luogo visite ai Quartieri Generali del Maresciallo del Reich Goering e del Comandante dell'Esercito.

Erano al seguito del Duce: il Capo di S. M. generale italiano, Cavallero, con i generali Marras e Gandin ed un gruppo di alti ufficiali di Stato Maggiore, il Capo di Gabinetto Anfuso, in rappresen-tanza del Ministro degli Esteri conte Ciano, attualmente indisposto, ed il Regio Ambasciatore a Berlino, Alfieri.

Ad una serie di colloqui militari e politici svoltisi durante il soggiorno del Duce al Quartier Generale del Flehrer hanno partecipato, anche da parte tedesca, il capo del Comando supremo delle Forze Armate, Maresciallo Keitel, con il generale von Rintelen, il Ministro degli Esteri del Reich von Ribbentrop e l'Ambasciatore del Reich a Roma, von Mackensen

Al momento di varcare la frontiera, rientrando in Italia, il Duce ha diretto al Führer il seguente telegramma:

Eccellenza Adolfo Hitler, Führer e Cancelliere del Reich - Berlino.

"Fübret le fervide giornate che abbiamo trascono insieme al Vostro Quartier Generale e le visite compiute alle nostre truppe impegnate nella guerra contro il bolscevismo rimarranno, come Vi bo detto, ricordo incancellabile nel mio spirito.

"Da quanto bo constatato sull'U.R.S.S. si palesa sempre più indiscutibile la portata storica delle nostre Rivoluzioni, che banno salvato la civiltà europea dal mortale pericolo bolscevico.

Torno in Italia con la indelebile visione della grande opera intrapresa e con la più che mai asso-luta certezza del suo vittorioso compimento.

Abbiatevi il mio vivissimo ringraziamento per la amichevole ospitalità offertami presso di Voi e it mezzo alle valorose, instancabili Forze Armate ger-maniche e ricevete i miei cordiali camerateschi st-luti. - MUSSOLIN!"

Negli ambienti ufficiali turchi si riconferma ia dichiarazione di neutralità della Turchia di fronte agli attuali avvenimenti, esprimendo l'opinione che nessuna pressione esterna, da qualunque parte venga, potrà fare recedere il Paese dalla sua politica.

Il Consiglio dei Ministri giapponese si è riunito in sessione straordinaria alla quale hanno parteci-pato, oltre tutti i membri del Gabinetto il generale Akira Muto, direttore generale degli Affari militari al Ministero della Guerra, il contrammiraglio Takasumi, direttore degli Affari navali al Ministero della Marina, e Terasaki, direttore generale degli Affari americani al Ministero degli Esteri.

L'Agenzia « Domei » informa che nella riunione l Ministro degli Esteri, Toyoda, il Primo Ministro, principe Konoe, e Terasaki hanno illustrato gli ultimi sviluppi dei rapporti nippo-americani e la portata dei colloqui avuti in questi giorni dall'Ambasciatore nipponico a Washington col Presidente Roo-

sevelt e altre personalità responsabili degli Stati Uniti.

1! Presidente Roosevelt ha ammesso che farà importanti dichiarazioni di politica estera durante il

discorso che pronuncerà a la radio lunedi prossimo. Il Comandante generale militare nella Serbia, a seguito della preghiera rivoltagli dal Ministro Commissario Atschimovic, ha affidato l'incarico di formare il Gabinetto serbo al generale Nedic. Il generale Nedic ha accettato l'incarico ed ha proposto al Comandante militare della Serbia la seguente lista:

Presidente del Consiglio: generale d'Armata Mi-landj Nedic; Ministro degli Interni: Milan Atschi-movic; Ministro degli Esteri: ing. Agnje Kusma-novic; Ministro delle Comunicazioni: Josif Koftic; Poste e Telegrafi: Josif Koftic; Ministro del La-voro: Fanta Draskic; Ministro senza portafoglio: Moncilo Jankovic; Ministro delle Finanze: dotto Ljibisa Nikic; Ministro della Giustizia: dott. Tsedomir Marjanovic; Ministro per l'Agricoltura e l'Ali-mentazione: dott. Milosch Radoslalievic; Ministro per l'Economia: Mihailo Oljschan; Ministro per i Culti: dott. Milos Trivunatz; Ministro della Previdenza Sociale: dott. Mijuskovic.

Il Comandante militare ha approvato la lista ministeriale.

NT

1700

mile.

S agen

100 to

ating.

1042

to aire

dr m

ll he

1 23

inte 1

nni a r

0, 1542

1 0753

dile

ods ole

BODE : te euro

elb

fine

passo :

предай

det :

General

Com

126

eals Mr

di dan

in off Cana:

tore i k

rtier (a

PERE

Foct is

o fign

Ribber

Mater

Description

STORE

e Com

atti N

150

s steri

Vi ho

5. 13

ics lik

aria I

pinit

part

point

g i pl

100 PE

nerale s

n Mas

Situazione militare.

FRONTE ORIENTALE — Truppe tedesche in coo. perazione con la Marina da guerra e con l'Arma aerea hanno conquistato il 28 agosto il porto militare di Reval (Tallinn).

Nello stesso giorno truppe tedesche si sono spinte fino al porto militare di Baltisch Port, e lo hanno conquistato. Sono state catturate parecchie migliaia di prigionieri, sei batterie da costa e altro materiale bellico. Nel porto militare di Reval (Tallinn) sono stati affondati 19 trasporti sovietici carichi di truppe e di materiale bellico, un cacciatorpediniere e altre nove unità da guerra. L'incrociatore pesante «Kirow», un cacciatorpediniere e cinque altre navi da

guerra sovietiche sono stati gravemente danneggiati. Nel Golfo di Finlandia l'Arma aerea tedesca ha affondato tre navi trasporto sovietiche, per complessive 13 mila tonnellate, ed ha centrato bombe in pieno su un cacciatorpediniere.

Anche sugli altri settori le operazioni procedono favorevolmente.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE - Ad ovest di Pembroke 12 mila tonnellate di naviglio mercantile nemico affondate. Attacchi aerei ad aerodromi inglesi. Incursioni aeree inglesi sul territorio occu-pato e su alcune località della Germania occidentale.

37 apparecchi nemici abbattuti. FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO — Attac co di aerei italiani e tedeschi su Tobruk. Aerei te-deschi hanno attaccato la zona del porto di Suez.

SABATO 30 Attività politica e diplomatica: I commenti che giungono dalle varie capitali europee dimostrano che l'incontro di Mussolini e Hitler sui campi di battaglia dell'est ha avuto eco profonda nella coscienza del mondo, accanto alla calda reazione del popolo italiano, la quale ha tutti i caratteri di una commozione nazionale.

I giornali americani hanno dedicato ampio spazio allo storico incontro del Duce con Hitler sul fronte orientale, pubblicando lunghi commenti e numerose fotografie raffiguranti i due Condottieri intenti ad esaminare, unitamente ai propri collaboratori mili-tari, le grandi carte geografiche riproducenti i territori sui quali è in corso la grande battaglia contro il comunismo. Nei titoli e nei commenti si rileva specialmente che i due Capi si sono impegnati per la vittoria finale e si pone in evidenza la straordinaria importanza dell'incontro.

Il Presidente Roosevelt ha ieri stuzzicato la cu-riosità dei rappresentanti della stampa con una sibillina dichiarazione sul suo incontro con l'Amba-sciatore giapponese Nomura. Egli non ha voluto aprir bocca sugli argomenti trattati nel colloquio, ra ha annunziato che avrà altre conversazioni col rappresentante di Tokio.

Si informa da Parigi che le condizioni sanitarie Laval e Déat rimangono alquanto precarie. Situazione militare.

FRONTE ORIENTALE - Colonne finlandesi hanno occupato Vijpuri.

In occasione di tentativi di sortita dal porto di Reval (Tallinn) e da altri porti due cacciatorpediniere sovietici, nove spazzamine e tre navi-vedetta sono stati affondati in seguito ad operazioni di mine germaniche. Due altri cacciatorpediniere ed uno spazzamine sono stati gravemente d'anneggiati in seguito ad urto contro mine. Apparecchi da combattimento hanno affondato un incrociatore sovietico e due cacciatorpediniere e danneggiato a colpi di bombe altri due cacciatorpediniere ed un incrociatore

ι a flotta da trasporto per lo sgombero di truppe e di materiale bellico da Reval (Tallinn), mentre era scortata da navi da guerra si è trovata in mez-zo allo sbarramento di mine tedesche. Fino ad ora sono affondati 21 trasporti per una stazza di 48.200 tonnellate. Otto trasporti sono stati gravemente avar ati dall'urto contro mine. Apparecchi tedeschi da combattimento hanno distrutto 22 navi da carico, principalmente trasporti di truppe, per una stazza di 74 mila tonnellate. Altre 39 navi sono state colpite gravemente.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE - 3 navi nemiche colpite da bombe aeree. Attacchi aerei a istallazioni militari sulla costa orientale britannica e su numerosi aeroporti. Incursioni aeree inglesi sulle coste della manica e sulla regione del Reno-Meno. 20 apparecchi inglesi abbattuti.

DOMENICA 31 Attività politica e diplomatica: L'Ambasciata iraniana in Turchia ha confermata la notizia dello stato d'assedio nell'Iran e del divieto d'uscire di notte per la popolazione.

Secondo una comunicazione della « Reuter », le condizioni anglo-sovietiche che sarebbero state già sottoposte all'Iran contemplerebbero tre zone prinsociopose al mai Contempretentor i tre zone prin-cipali, la prima delle quali sarebbe il territorio pe-trolifero nel sud-ovest, la seconda l'estremità della ferrovia transiberiana sul Mar Caspio, che dovrà essere controllata dalla Russia, e la terza la zona di Tabris sulla linea ferroviaria che da Teheran va verso il Caucaso. Le truppe sovietiche occuperebbero inoltre un punto intermedio fra Tabris e il confine turco, per assicurarsi il controllo delle linee di comunicazione fra l'Iran e la Turchia. Il Ministro della Difesa Nazionale della Svezia

ha pronunciato un discorso in occasione del raduno dei volontari. Egli ha dichiarato che l'indipendenza è indispensabile per la Svezia ed ha poi descritto le due vie, nelle quali si può impegnarsi per salvaguardare questa libertà. Da una parte la Svezia si sforza di rimanere fuori del conflitto con una politica che mira a mantenere buone relazioni con le due parti in conflitto, e dall'altra la Svezia, se non vi sarà più alcun mezzo, è pronta a difendere la sua indipendenza con le armi, senza pensare se questo servirà a qualche cosa.

Nell'occasione del 19. anniversario della vittoria turca nella guerra di liberazione, il Presidente Inco-nu ha rivolto un messaggio all'Esercito, affermando che esso ha scritto molte pagine gloriose nel libro della storia ed offre coi sacrifici compiuti per la Fatria una sicura garanzia per l'avvenire del Paese Situazione militare

FRONTE ORIENTALE - Violenti combattimenti sul Dnieper. Attività aerea tedesca su tutto il

FRONTE NORD-OCCIDENTALE - Attività aerea germanica su porti e aerodromi della Gran Bretagna

Perdite subite dalle flotte aerea e navale dell'Inghilterra nel mese di agosto (secondo i dati registrati nei bollettini ufficiali):

Velivoli distrutti - Nel Mediterraneo: aerei abbattuti in combattimento 8; aerei abbattuti dalle ar-Dattuti in combattimento 8; aerei abbattuti dalle ar-tiglierie 12; totale 20. — In Africa: aerei abbattuti in combattimento 26; aerei abbattuti dalle artiglie-rie 19; totale 45. — Sui fronti germanici: aerei ab-battuti in combattimento 239; aerei abbattuti dalle artiglierie 182; totale 421. Totale dei velivoli in-glesi distrutti su tutti i fronti: 486. Totale dei velivoli inglesi distrutti su tutti i fronti nei primi otto mesi del 1941: 2828.

Unità navali affondate o danneggiate. - Incrociatori: colpiti da siluro 3; colpiti da bombe 3. - Cacciatorpediniere: affondati 2; colpiti da siluro 3; colpiti da bombe 5. — Sommergibili: affondati 7.

Naviglio ausiliario e minore: affondate 4 (di c.i. una da 12 mila ton.); colpite da bombe 2. — Naviglio mercantile affondato 577.972 tonnellate (più due di tonnellaggio imprecisato); navi mercantile colpite da siluro 1; naviglio mercantile colpito da bombe 2 mila tonn. (più 42 navi di tonnellaggio imprecisato). Totale unità da guerra affondate 13; col-pite da siluro 6; colpite da bombe 10. — Totale del navigio mercantile affondato nei primi otto mesi del 1941: 5 milioni, 801 mila 187 tonnellate.

#### SETTEMBRE

LUNEDÌ 1 Attività politica e diplomatica: Nei circoli politici berlinesi si ricorda che in questi giorni i popoli dell'Asse salutano con orgogliosa fierezza il compiersi del secondo anno di guerra. Si fa però rilevare che il grande conflitto europeo non ebbe inizio il 1. settembre 1939 allorchè do-vette cominciare la vasta azione di polizia in Polonia, motivata dal fatto che le popolazioni del gruppo etnico tedesco colà viventi si trovavano in un intol-





ACQUEDOTTI - VILLE SCUOLE - PRIVATI

CANDELE FILTRANTI E FILTRO - STERILIZZANTI

LABORATORI - USI POTABILI INDUSTRIE CHIMICHE

Ingg. ROSSI & CASTAGNETTI TORINO UFFICI: Via Ormea, 136 - OFFICINA: Via Tiziano, 33



lerabile stato di oppressione e che quel paese, aizzato dall'Inghilterra, aveva osato snudare la spada contro la Germania, bensi ebbe inizio il 3 settembre quando la demoplutocrazia britannica scatenò apertamente l'offensiva contro i popoli giovani e laboriosi d'Europa.

Il Führer, Capo Supremo delle Forze Armate tedesche, ha ricevuto il generale Muñoz Grande, comandante della Divisione di volontari spagnoli.

Roosevelt ha pronunciato questa sera un discorso radiodiffuso rivolgendosi ai lavoratori nordamericani. Egli ha affermato che la vittoria delle democrazie dipende dallo sforzo industriale degli Stati Uniti, riconoscendo però che per quanto grande sia, tale sforzo non è ancora sufficiente.

Situazione militare.

FRONTE ORIENTALE — Reparti dell'Esercito germanico hanno distrutto dal 26 agosto sul Dnieger, a nord di Kiew, ventisette monitori e cannoniere dei soviette.

Durante le operazioni di rastrellamento in Estonia è stata presa la piazza marittima di Hapsal. Durante i combattimenti, conclusisi il 28 agosto, attorno a Reval (Tallian) sono stati fatti 11.432 prigionieri e sono stati catturati 293 cannoni, 91 carri armati, due treni corazzati e numeroso materiale bellico.

Nel Golfo di Finlandia, forze navali germaniche hanno proseguito le operazioni relative alle mine. Sono state osservate oltre sessanta navi nemiche in fiamme nella zona deeli sharramenti minati

fiamme nella zona degli sbarramenti minati. FRONTE NORD-OCCIDENTALE — 14 mila tonnellate di naviglio mercantile nemico affondate da aerei tedeschi nell'Atlantico. Attacchi aerei a Hull e ad altri porti inglesi. 2 bombardieri inglesi sabbattuti sull'Isola. Incursioni aeree inglesi sulla Germania occidentale. Tentativi sovietici sulla Germania settentrionale e nord-orientale. 7 bombardieri britannici abbattuti.

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO — Alessandria e Porto Said bombardate da aerei tedeschi.

MARTEDÌ 2 Attività politica e diplomatica: Secondo notizie non ancora confermate, sarebbe avvenuta la firma da parte del Governo dell'Iran c dei Governi britannico e sovietico, a mezzo dei loro rappresentanti diplomatici a Teheran, dell'accordo con il quale verrebbe risolto il conflitto. Secondo notizie provenienti da Bagdad, l'ex Presidente dei Ministri iraqeno, Abscid Ali el Chailani, attualmente in esilio a Istanbul, è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale speciale istituto dagli inglesi. A morte sono pure stati condannati il Ministro dell'Economia Yunis Sabaut, il Ministro delle Finanze Scheic Machmoud e quattro tra i più eminenti colonnelli dell'Esercito dell'Iraq.

Le risposte dei Governi di Washington e di Mosca alle proteste nipponiche riguardanti gli invii di materiale bellico americano a Wladivostok sono state giudicate e non soddisfacenti » dal Governo nipponico, che ba perciò, rinnovato la protesta.

Situazione militare.

FRONTE ORIENTALE — Le operazioni prose-

guono sistematicamente.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE — Attacchi
aerei su Newcastle-on-Tyne e aerodromi del Midland. Incursione aerea inglese sulla Germania occidentale e nord-occidentale. 1 apparecchio inglese abhattuto.

MERCOLEDÌ 3 Attività politica e diplomatica: Alla consueta conferenza della stampa Roosevelt na ripetuto le sue affermazioni belliciste, riaffermando che « gli Stati Uniti faranno tutto quello che è nelle loro possibilità per schiacciare le forze antidemocratiche».

Il Presidente del Consiglio giapponese, Principe Konoye, che ha rotto il silenzio di cui si era circondato dopo il 30 luglio, ha comunicato, durante la conferenza della Tavola Rotonda, che il Giappone si trova davanti alla più seria crisi della sua storia e che il solo mezzo per superare la crisi risiede nella mobilitazione efficace di tutte le forze economiche della Nazione,

Nel corso della riunione della maggioranza parlamentare il Presidente del Consiglio, Filof il Ministro degli Esteri, Popof ed il Ministro degli Interni, Gabroschi, hanno fatto chiare e dettagliate esposizioni salla situazione interna ed esterna della Bulgaria neile attuali circostanze.

La Commissione francese per la riforma dello Stato presso il Consiglio nazionale ha terminato il suo secondo ciclo di sedute. Si prevede che talune decisioni saranno rese note nel mese di ottobre. Intanto si crede di sapere che sarà affidata al Capo dello Stato la scelta del sistema elettivo e che l'amministrazione statale si comporrà di cinque categorie: consiglieri comuni, consiglieri generali, consiglieri co

provinciali Consiglio nazionale e Consiglio superiore. I singoli presidenti saranno nominati dal Governo.

ectio.

Si conferma ufficialmente a Londra che lord Baverbrook si recherà a Mosca a capo della Delegazione britannica per le comuni trattative anglo-americane con i Sovieti relativamente alle forniture di materiale bellico all'Unione sovietica.

L'Ambasciatore tedesco Von Papen è partito per la Germania insieme con la sua consorte. Egli vi s. reca per ragioni di salute, dovendo curarsi da una malattia ai reni e per prendersi un po' di riposo.

Situazione militare.

FRONTE ORIENTALE — Azioni in corso su tuto il fronte. Sull'Istmo di Carelia Koivisto è stata occupata dai finlandesi.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE — Attacchi acrei su.lla costa orientale britannica e aeroporti nei Midland. 7 velivoli inglesi abbattuti sulla Manica. Incursioni aeree inglesi sulla Germania settentiionale e centrale e la regione Reno-Meno. Attacco su

Berlino respinto, 6 bombardieri inglesi abbattuti. FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO — Attacco aereo a Tobruk.

GIOVEDÌ 4 Attività politica e diplomatica: Il Duce ha inviato al generale Antonescu, in occasione della sua nomina a Maresciallo di Romania, il seguente telegramma dal fronte orientale:

"Apprendo in viaggio che le vostre insigni quilità di soldato e di comandante banno avato solenne viconoscimento con la nomina a Marestiallo is Romania: Auche a nome delle Forze Armate italiane che combattono il comune nemico a fianto delle Vostre valorose truppe e degli eserciti alleati, abbiateti caro Maresciallo, le mie più cordiali felicitazioni. -MUSSOLINI."

Il Maresciallo Antonesci, ha così risposto:

Vi prego, Eccellenza, di accettare i miei più suceri ringraziamenti per le cordiali felicitazioni intutemi sta in nome Vostro che a nome delle brane insipe italiane. Le Vostre parole Duce, sono per su

particolarmente preziose, poichè con esse avete 1810 onore all'Armata romena che lotta assieme ai 1800 grandi e gloriosi alleati contro il bolscevismo distratore di civiltà e di fede. Credetemi Vostro. ANTO-NESCU. Maresciallo di Romania."

L' « Associated Press » comunica che il Governo francese ha stanziato la somma di 128 milioni per rafforzare la base di Dakar e per incrementare le comunicazioni col Mediterraneo.

Myron Taylor è partito in aereo per Lisbona donde proseguirà per Roma. Taylor, che viaggia assieme alla moglie, va a riprendere le funzioni di rappresentante di Roosevelt 'presso la Santa Sede, funzioni che aveva interrotto per malattia.

Il Governo dell'Iran ha rimesso ai rappresentanti dell'Inghilterra e dell'Unione Sovietica la sua rispesta alle condizioni d'armistizio. Si sa che la condizione più importante per la conclusione dell'armistizio è quella che concerne direttamente l'Iran di quale verrà incorporato nell'Impero britannico allo scono di garantire la sua liberti.

scopo di garantire la sua libertà.

Si ha da Londra che il Primo Ministro britannico Winston Churchill e quello canadese. Mackenzie King, hanno pronunciato discorsi al termine di un hanchetto offerto dal sindaco della capitale britanica. Nel suo discorso, Churchill ha fatto un ennecimo appello agli Stati Uniti e alle altre Nazioni s che non sono ancora minacciate w di dare il massemo aiuto all'Inghilterra per evitare che il mondo precipiti nel... caos. Anche Mackenzie King ha toccato le stesso taste chiedendo e maggiori aiuti per rincere questa guerra che darà la liberià al mondo.

Una seduta movimentata si è avuta alla Camera argentina essendo in discussione vari problemi di politica estera.

Situazione militare.

FRONTE ORIENTALE — Continua il corso favorevole delle operazioni. L'antica frontiera finlandese è stata raggiunta avunque dalle truppe finniche. Accaniti combattimenti lungo le linee ferroviarie Pietroburgo-Smolensk e Pietroburgo-Mosca.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE — 10 mila tonnellate di naviglio mercantile inglese affondate. Attacchi aerei a opere portuali della Gran Bretagna.

Nel mese di agosto, la Marina da Guerra e l'Arma acrea tedesche hanno affondato 537.200 tonn. di naviglio mercantile nemico.

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO — Attacco aereo all'aerottudo de Abu-Sueir sul Canale di Suez.

Direttore depensabile: Renato Caniglia

334



SOC. AN. ITALIANA COTY • SEDE E STABILIMENTO IN MILANO





NOSTRI FANTI TRA LE POPOLAZIONI LIBERATE DELL'UCRAINA